School of Theology at Claremont 1001 1336873

GERMAN



# LIBRARY

Southern California SCHOOL OF THEOLOGY Claremont, California

> Aus der Bibliothek von Walter Bauer

> > geboren 1877 gestorben 1960

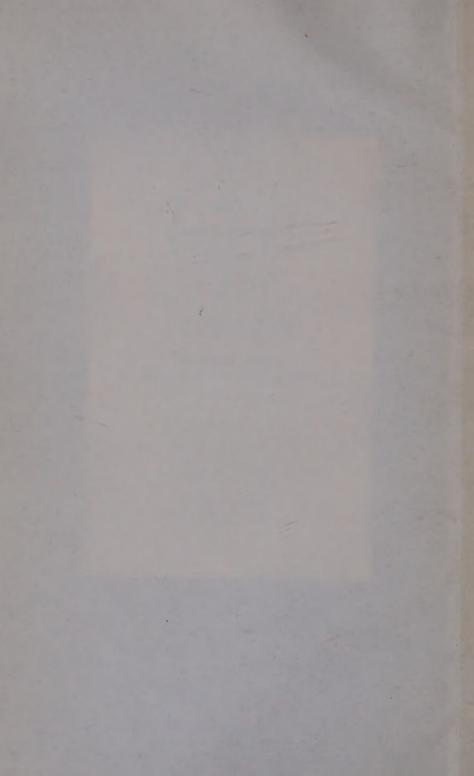

A5 452

# DE TATIANI APOLOGETAE DICENDI GENERE

#### DISSERTATIO INAUGURALIS

QUAM AD SUMMOS IN PHILOSOPHIA HONORES AB AMPLISSIMO
PHILOSOPHORUM IN ACADEMIA PHILIPPINA MARPURGENSI
ORDINE RITE IMPETRANDOS

SCRIPSIT

#### CAROLUS LUDOVICUS HEILER

RHENO-BIEBRICENSIS (BORUSSUS)

MARPURGI CATTORUM

TYPIS ACADEMICIS JOH. AUG. KOCH
, MCMIX

Dissertatio ab amplissimo philosophorum ordine referente Carolo Kalbfleisch probata die XI. mensis Iunii a. MCMIX.

## CAROLO KALBFLEISCH ALBERTO THUMB

S.



Theologi multi, pauci philologi adhuc egerunt de Tatjano apologeta. Quia philologi saepe atque inutiliter interdum scriptores antiquissimos magis pertractant 1) quam eos qui postea fuerunt, rarissime viri docti aliquid adnotaverunt de Tatiani dicendi genere. Quod mihi est in hac commentatione perscrutandum. Sed ne ex arena funem nectere videar, breviter quae ante me scripta sunt de eadem materia enumero, quo facilius cognoscatur Tatiani orationem adversus Graecos esse dignam quae diligentius pervolvatur. Maranus2) putat Tatianum »studiosum poetarum et oratorum fuisse demonstrare dicendi genus limatissimis picturis et poeticis venustatibus coloratum ac verborum luminibus et ornamentis distinctum.« Similiter paucis verbis de sermonis Tatiani obscuritate disserit Otto3) nonnullaque addit4) de Tatiani dictione velut apologetam »incomtum dicendi genus« usurpasse vel<sup>5</sup>) »alia quae de eius dictione in medium proferri poterant omnino omnis bus qui sequiori graeci sermonis aevo scripsere esse communia«. Eundem vero alio loco 6) non ignarum fuisse dicit Atticorum sermonis. Nonnulli alii similiter iudicaverunt de Tatiani dictione.7) Accedunt verba quae

<sup>1)</sup> Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus p. 2. 2) praefat. Marani edit. p. 161. 3) praefat. Ottonis edit. p. XII. 4) eodem loco p. XXIX sq. 5) p. XXXV. 6) p. XXXI. 7) Preuschen (»Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche« XIX p. 390): »Die Sprache ist vielfach gesucht nachlässig und uneben.« Wagenmann (Pauly »Realencyklopädie der klassischen Altertums-wissenschaft« p. 1632): »Die Anordnung der Schrift ist ziemlich verwirrt, die Sprache großenteils hart, dunkel, geschraubt.« Christ (»Geschichte der griechischen Literatur« p. 925): »In der Sprache trägt er geradezu Geringschätzung der Regeln der Attikisten zu Schau.«

Harnack1) fecit: »Tatian weiß die Sprache mit einer »nicht gewöhnlichen Freiheit und Selbständigkeit im Aus-»druck zu handhaben, er ist aber dabei ein sorgloser Stilist »oder vielmehr er sucht als der Apostat des Griechentums »auch in gezierter Nachlässigkeit und in berechneten »Sonderlichkeiten seinen Bruch mit dem Herkömmlichen »und dem Classischen darzutun.« Venio ad librum quem scripsit Puech,2) vir doctus Francogallus. Qui complura adnotavit de Tatiani dicendi genere, sed non semper concludit quae concludenda sunt ex locis congestis. Praeterea multa ad rem pertinentia dignaque mentione omisit. Restat, ut Schwartzium commemorem, editorem novissimum, qui breviter praefationis pagina VI. disseruit de hiatu evitato et eximium indicem verborum notabilium adiecit. Cetera quae attuli virorum doctorum iudicia, quae quidem ad ipsum sermonem pertinent, perpaucis 3) exceptis falsa esse infra demonstrabimus. Interim rationem commentationis breviter explico. In singulis rebus grammaticis Tatianum comparavi cum scriptoribus novi testamenti aliisque posteris oris graecitatis et dicendi legem qua utitur enucleavi imprimis non neglegens quae Tatiani dictioni communia sunt cum sermone Attico.

<sup>1) »</sup>Tatians Rede an die Griechen, übersetzt und eingeleitet« p. 8.

<sup>2) »</sup>Recherches sur le discours aux Grecs de Tatien« p. 14 sqq.

<sup>3)</sup> Melius iudicavit Geffcken (»Zwei griechische Apologeten« [Leipzig und Berlin 1907] p. 107): »Tatians Abneigung gegen alles Formale, gegen das Attischsprechen, überhaupt gegen die Grammatiker ist nichts weiter als ein philosophisches Mäntelchen; ähnliches finden wir bei Seneca (ep. 88, 39) und Sextus Empiricus (adv. gramm. 97). Der Schriftsteller, der den Hiatus ängstlich meidet und sich die größte Mühe gibt, möglichst die Modetorheiten der gleichzeitigen Stilisten mitzumachen, sucht doch voll heuchlerischer Affektiertheit den Schein solchen Strebens nach Formenschönheit zu meiden.« Similiter p. 112: »Man ließe sich den energischen Haß eines Barbaren gegen die Griechen wohl gefallen, aber wenn der Feind der Attizisten doch wieder attizistisch flöten will, den Hiatus meidet, kurze Sätzchen schnitzelt, dann ist von Urwüchsigkeit nichts zu spüren.«

Quod ad efficiendum usus sum libris his:

- Birke, de particularum μή et οὐ usu Polybiano Dionysiaco Diodoreo Straboniano, Lips. 1897.
- 2. Birklein, Entwicklungsgeschichte des substantivierten Infinitivs, Würzburg 1888.
- 3. Blass, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch<sup>2</sup>, Göttingen 1902.
- 4. Crönert, Memoria Graeca Herculanensis, Lips. 1903.
- 5. Grimm, Lexicon Graeco « Latinum in libros novi testamenti <sup>4</sup> (Wilkii clavis novi testamenti philologica), Lips. 1903.
- 6. Grundmann, quid in elocutione Arriani Herodoto debeatur, Berol. 1884.
- 7. Helbing, Die Präpositionen bei Herodot und andern Historikern, Würzburg 1904.
- 8. Helbing, Grammatik der LXX, Göttingen 1907.
- 9. Iannaris, an historical Greek grammar, London 1897.
- 10. Kreling, de usu poeticorum et dialecticorum vocabulorum apud scriptores Graecos seriores, Traiecti ad Rhenum 1886.
- 11. Kühner = Blass = Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache<sup>3</sup>, Hannover = Leipzig 1890–1904.
- 12. Kukula, Tatians sogenannte Apologie, Leipzig 1900.
- 13. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, Leipzig 1906.
- 14. Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften<sup>3</sup>, Berlin 1900.
- 15. Μοίριδος 'Αντιπιστοῦ λέξεις edid. Piersonius, Lips. 1831.
- 16. Naegeli, Der Wortschatz des Apostels Paulus, Basel 1904.
- 17. The new Phrynichus by W. G. Rutherford, London 1881.

- 18. Puech, Recherches sur le discours aux Grecs de Tatien (Bibliothèque de la faculté des lettres XVII), Paris 1903.
- 19. Schmid, Der Atticismus in seinen Hauptvertretern, Stuttgart 1887-1897.
- 20. Tatiani oratio ad Graecos, edid. Otto, Ienae 1851 (corp. apol. christian. saec. sec. vol. VI.).
- 21. Tatiani oratio ad Graecos, edid. Maranus, Paris. 1884 (patrol. Graec. tom. VI.).
- 22. Tatiani oratio ad Graecos, recensuit Eduardus Schwartz, Leipzig 1888 (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur IV, 1.).
- 23. Tatians Rede an die Griechen, übersetzt und eins geleitet von Harnack, Festschrift Gießen 1884.
- 24. Θωμᾶ τοῦ Μαγίστρου κατ' ἀλφάβητον ὀνομάτων ἀττικῶν ἐκλογαί edid. Jacobitz, Lips. 1833.
- 25. Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus, Straßburg 1901.
- 26. Thumb, Handbuch der neugriechischen Volkssprache, Straßburg 1895.
- 27. Sophocles, Greek lexicon of the Roman and Byzanstine periods, New York Leipzig 1893.
- 28. Wackernagel, Hellenistica, Gott. 1907.
- 29. Weber, Entwicklungsgeschichte der Absichtssätze, Würzburg 1884-85.
- 30. Winer Schmiedel, Grammatik des neutestamentslichen Sprachidioms 8, Göttingen 1894.
- 31. Witkowski, epistulae privatae Graecae, Lips. 1906. Nonnullos libros et libellos rarius usurpatos nominabo quibus locis usus sum.

Locos Tatiani adscribens secutus sum paginas versusque editionis Schwartzii.

#### I. De sonis.

Α. ττ, σσ.

```
1. Tatianus utitur semper litteris ττ, non σσ in his vocibus:
  αττικίζω 28, 18:
  βδελύττομαι 36, 2. 24:
  γλώττα 13, 31: 26, 13:
  έλαττόω 6, 2; 13, 2; (ηλαττώθησαν 17, 8 forma sumpta
      est e psalm. 8, 6.)
  έλάττωμα 12, 3:
  έλάττων 5, 10; 13, 18; 16, 1.31; 21, 24; 22, 14; 25, 21;
  έννεοττεύω 21, 1;
  κηρύττω 21, 5; 25, 12; 29, 12; 43, 12;
  κρείττων 11, 19; 13, 2; 17, 1; 22, 17. 21; 30, 27;
  δούττω 30, 22;
  παραχαράττω 41,7;
  περιττός 15, 17:
  πλάττω 1, 11:
  πλήττομαι 18, 11;
  πράττω 15, 15; 16, 14; 18, 2; 19, 20; 23, 24; 25, 8;
      34, 18;
  σφάττω 11, 15.
  legimus τάττω 1, 11; 4, 23; 17, 12; 18, 29; 32, 23;
```

- Confunduntur una in voce litterae ττ et σσ. Nam legimus τάττω 1, 11; 4, 23; 17, 12; 18, 29; 32, 23; 42, 9, sed τάσσω 2, 16: συντάσσητε θεῶν. Fortasse Tatianus noluit quater τ litteram scribere.
- 3. Legimus oo litteras:

βασίλισσα 35, 6; νεοσσός 22, 13; γλωσσομανία 4, 10; πεσσός 10, 7; θάλασσα 7, 1; 22, 27; τεσσαράποντα 32, 5. 10. μαρμαρύσσω 24, 24;

Accedunt nomina propria: Τελμησσεων 1, 4; "Ατοσσα 1, 16; Φερσεφασσαν 10, 29; 'Αλικαρνασσεύς 31, 19.

4. Tres locos omisi, quia codices dissentiunt: 1, 15 συντάττειν V, σσ M P; — 37, 5 συντάττειν V, σσ M P; — 28, 30 ἐκηρύττετε V, ἐκκηρύσσετε M P.

Item nihil concludi potest e voce ἀττικίζω semper scripta litteris ττ, 1) e nominibus Τελμησσέων, "Ατοσσα, 'Αλικαονασσεύς, e verbo βασίλισσα, in quo etiam Attici scribebant σσ, quia dictionis Atticae non proprium erat.2)

His igitur omissis legimus ττ 45 iens, σσ 10 iens. Quizbus ex locis collectis nobis cognoscendum est, utrum Tatianus usus sit ττ litteris contra usum τῆς κοινῆς διαλέκτου necne.

vi litteras Atticas in recentioris graecitatis scriptis evanescere ita, ut hodiernus Graecorum sermo perpaucis tantum locis usurpet, notum est, quamquam dubitari non potest, quin non modo atticistae, sed etiam scriptores omnino non imitati hatticam dictionem servaverint vi litteras velut Thomas in actis et Theophanes confessor. In scriptis prosae vulgaris (LXX; N. T.) plerumque σσ legitur etiam in iis vocibus quae usitatae erant Atticis scriptoribus. Sed ἡτιᾶσθαι, ελάττων, κρείττων atque quae ex his derivata sunt vi litteris scribuntur. Inscriptiones te papyri tre et σσ litteras saepe confundunt, quod in universum dicendum est de scriptis recentioribus.

Polybius  $\tau\tau$  litteris utitur in vocibus Attico sermoni usitatis atque eundum usum praebent  $\kappa \omega \nu \tilde{\eta} \varsigma$  melioris, ut ita dicam, scriptores 10) qui litteris  $\sigma \sigma$  scribunt voces non obvias in Atticis scriptis.  $\sigma \sigma$  litterae iam in Atticum sermonem cotidianum irrepserunt. 11)

<sup>1)</sup> Wackernagel p. 22. 2) Kretschmer, Die Entstehung der Κοινή (Sitz. Ber. d. Wiener Akad. 143 [1900]) p. 26<sup>1</sup>; Phrynichus (Rutherford) p. 306; Moeris p. 71; Thomas Mag. p. 135; Thumb, gr. Spr. p. 57. 3) Thumb, gr. Spr. p. 78. 4) Schmid IV p. 579. 5) Kretschmer p. 26. 6) Wackernagel p. 17. 7) p. 21. 8) p. 22; Thumb, gr. Spr. p. 78 sq. Crönert p. 134 sqq; Mayser p. 222. 9) Wackernagel p. 24. Mentione digna sunt verba Galeni e commentario περὶ ἀγμῶν XVIII 2, 502 K ascripta. 10) Wackernagel p. 16. 11) Schwyzer, N. Jahrb. V p. 259.

Ne Tatianus quidem certam legem sequitur. Dicit τάττω et τάσσω; γλῶττα et γλωσσομανία; ἐννεοττεύω et νεοσσός. De singulis vocibus pauca mihi addenda sunt.

- 1. ἐλάντων et κρείττων atque quae derivata sunt ab his vocibus scribuntur saepius in recentiore graecitate ¹) ττ litteris. E Pseudo-Callisthene ²) addo locos I 30; III 2. 6. 12.
- 2. πράττω. Scribuntur ττ litterae saepius in papyris.<sup>3</sup>) Addo e Pseudo-Callisthene II 22; III 12. σσ litteris verbum scribit atticista Philostratus <sup>4</sup>) duobus locis.
- 3. περιττός. Athanasius (cf. patrol. Graec. edid. Migne tom. XXVI p. 712 A) dicit κατὰ περιττόν.
- 4. σφάττω exstat in papyris.<sup>3</sup>) Κοινῆς scriptores saepius σφάζω dicebant.<sup>5</sup>)
- 5. πλάντω. ττ litteris scripta vox aliis quoque κοινῆς scriptoribus usitata erat.6) Ascribo locum e Pseudo-Callisthene assumptum III 15.
- 6. βδελύττομαι. Vox recentioribus temporibus usurpatur, sed Aeliano atticista ) excepto omnes scriptores velut NTi ) σσ litteras scripsisse videntur. Laudatur verbum a Phrynicho: ) σιαχαίνομαι τῷ ὄντι ναυτίας ἄξιον τοὔνομα ἀλλὶ ἐξοεῖς βδελύττομαι ὡς ᾿Αθηναῖος.
- 7. ἐννεοττεύω vox eodem modo Atticam dictionem sequi videtur. Quae tantum legitur ττ litteris scripta tribus locis Diodori (edid. Dindorf, Lips. 1866) 2, 4; 3, 69; 5, 43 neque alibi illis temporibus exstat. Atque dicit Phrynichus 10): νοσσός, νοσσίον · ἀμφοῖν λείπει τὸ ε. διὰ τοῦτο ἀδόκιμα. λέγε οὖν νεοττὸς, νεοττίον, ἵνα ἀρχαῖος φαίνη. Sed Tatianum νεοσσός 11) dicere mirum est.

<sup>1)</sup> exempla collegit Sophocles. Wackernagel p. 18 sq.; Blass p. 24; Thumb p. 79<sup>3</sup>. 2) edid. Car. Mueller in Arriani editione Duebneriana, Parisiis 1846. 3) Thumb, gr. Spr. p. 79<sup>3</sup>. 4) Schmid IV p. 14. 5) Wackernagel p. 24. 6) Schmid III p. 18<sup>22</sup>. 7) Schmid III p. 187.

<sup>8)</sup> Wilke-Grimm s. v. 9) Rutherford p. 307. 10) Rutherford p. 287.

<sup>11)</sup> Helbing, Gramm. p. 12.

- 8. πλήττομαι. In papyris 1) invenitur vox scripta ττ litteris. E Pseudo-Callisthene ascribo II 15.
- 9. γλῶττα. Addo e Pseudo = Callisthene III 12. 18. σσ sine dubio praemature scribitur. Nam in Atticis etiam defixionum tabellis ²) ττ et σσ litterae in hac voce saepius confunduntur, quas magna ex parte iam quarto a. Chr. saeculo scriptas esse ostendit Wilhelm.³) De γλωσσομανία nihil concludi potest. Vox est ἄπαξ εἰρημένη.
- 10. κηρύττω. Vox ττ scripta imprimis legitur apud patres apostolicos. 4)
  - 11. πεσσός. πεττεντήριον legimus semel apud Eudociam.
- 12. τεσσαράκουτα. Philostratus atticista <sup>5</sup>) σσ litteras scribit. Ceteroquin ττ etiam κοινῆς scriptoribus hac in voce usitatae erant. <sup>6</sup>) Hodierni Graeci <sup>7</sup>) σσ dicunt paucis exceptis. <sup>8</sup>)
- 13. θάλασσα. Philostratus <sup>5</sup>) quoque atticista utitur litteris σσ.

14. μαρμαρύσσω denique vox tantum κοινης propria est.

Tatianus igitur, ut omnia comprehendamus, multo saepius (45) ττ quam σσ litteras (10) adhibet. Neque tamen certam legem secutus est, quia nonnullae voces et ττ et σσ litteris scribuntur. (cf. p. 11.) ἐννεοντεύω et βδελύττομαι voces Atticas et a Phrynicho laudatas Tatianus scribit ττ litteris, sed κοινῆς voces βασίλισσα θ) et μαρμαρύσσω σσ litteris scribit eodem modo quo γλωσσομανία vocem hoc tantum Tatiani loco (4, 10) obviam. Non invenimus ττ litteris scriptas voces quae propriae sunt recentioris graeciz tatis scriptorum.

<sup>1)</sup> Wackernagel p. 22. 2) Wackernagel p. 15; Schwyzer, N. Jahrb. V p. 251 lc., 259. 3) »Ueber die Zeit einiger attischer Fluchtafeln«, Jahresh. d. österr. archäol. Inst. Bd. VII (1904) p. 105 sqq. 4) Thumb, gr. Sp. p. 795. 5) Schmid IV p. 14. 6) Wackernagel p. 21. 7) Thumb, Handb. § 109. 8) Thumb, gr. Spr. p. 80. 9) Thumb, gr. Spr. p. 57.

Quia nonnullae voces litteris  $\tau\tau$  scribuntur etiam in scriptis prosae vulgaris,  $\varkappa \varrho \varepsilon \ell \tau \tau \omega \nu$  et  $\gamma \lambda \tilde{\omega} \tau \tau \alpha$  verba imitari dictionem Atticam haud recte dixeris; accedit, quod Puech 1) monuit  $\tilde{\alpha}\pi\tilde{\alpha}$   $\gamma\lambda\tilde{\omega}\tau\tau\eta\varsigma$  dictionem sollemnem esse et alterum locum quo vox exstat fortasse sumptum esse e scriptore ignoto.2)

B.  $\varrho\varrho$ ,  $\varrho\sigma$ . Duobus locis legimus  $\pi \delta \varrho \varrho \omega$  16, 15; 33, 11; semel nomen proprium  $Tv\varrho\varrho\eta\nu\omega$  1, 14. Nihil fere hac de re concludere possumus.  $\pi \delta \varrho \varrho \omega$  enim voce et Attici scriptores et Polybius et vulgaris  $\varkappa \omega \nu \tilde{\eta} \varsigma$  scriptores <sup>3</sup>) ute bantur.

C. γίνομαι, γινώσκω. Nusquam legimus γίγνομαι, γιγνώσκω, sed γίνομαι exstat 3, 14; 4, 3; 6, 18. 23; al. γινώσκω 3, 16; 4, 25; 6, 26; 14, 12; al.

Quas formas obvias iam in Ionicis scriptis et inscriptis onibus  $\varkappa o \nu \tilde{\eta} \varsigma$  scriptoribus 4) usitatas fuisse constat.

D. Pervenio ad verbum λαμβάνω et formas ab eo derivatas. Legimus λήψομαι 31,12; κατάληψις 6,10; 12,12; 14,8; 16,31; 20,25; 24,16; 29,3; 37,4; παράληψις 19,3.

Qua in re Tatianus imitatur sermonem Atticum. Nam optimi N T i  $^5$ ) codices tradunt  $\lambda \acute{\eta} \mu \psi o \mu \alpha \iota$ ,  $\lambda \~{\eta} \mu \psi \iota \varsigma$ , idemque dicendum est de LXX. $^6$ ) Etiam in inscriptionibus  $^7$ ) et papyris  $^5$ ) exstat  $\mu$  littera, quam  $\varkappa o \iota \nu \~{\eta} \varsigma$  scriptorum propriam esse apparet. $^8$ )

E. Semper Tatianum οὐδείς, μηδείς similesque voces scribere, non οὐθείς, μηθείς mirum non est.9)

<sup>1)</sup> p. 27 8. 2) addere licebit e Pseudo-Callisthene vocem φυλάττω III 25. 33. 3) Wackernagel p. 13. 16 sq. 4) Kretschmer, Die griechischen Vaseninschriften (Gütersloh 1894) p. 171, 5) Winer-Schmiedel § 5, 30. 6) Helbing, Gramm. p. 22. 7) Gust. Meyer, Gr. Gramm. 2 § 43. (Leipz. 1886.) 8) Blass p. 25. 28; Reinhold, de graecitate patrum apostolicorum (Diss. phil. Halens. XIV [1898]) p. 46 sq.; Crönert p. 65 sqq.; Mayser p. 194 sqq. 9) Thumb, gr. Spr. p. 14. 58.

#### II. De declinationibus.

- 1. Voces in  $-\varrho\alpha$  et  $-v\tilde{\iota}\alpha$  exeuntes in NTo 1) eodem modo declinantur quo exeuntes in  $-\sigma\alpha$  vel  $-\lambda\lambda\alpha$ . Recentizoris graecitatis inscriptiones 2) idem praebent. De Tatiani usu non multum concludi potest, quia uno tantum loco 10, 12 legimus  $\tau\tilde{\eta}\varsigma$   $\vartheta v\gamma\alpha\tau\varrho\delta\varsigma$   $\mu\tilde{\eta}$   $\mathring{\alpha}\pi\delta\lambda\omega\lambda v\iota\alpha\varsigma$ . (Aliae formae in  $-v\tilde{\iota}\alpha$  exeuntes exstant 6, 14  $\gamma\epsilon\gamma\delta vv\tilde{\iota}\alpha\varsigma$ ; 12, 23  $\gamma\epsilon\gamma\delta vv\tilde{\iota}\alpha\gamma$ ; 17, 21 acc.  $\nu\epsilon\nu\epsilon vxv\iota\alpha\varsigma$ ; 30, 18  $\mathring{\epsilon}\delta\iota xv\tilde{\iota}\alpha\nu$ ; 43, 3 acc.  $\gamma\epsilon\gamma\delta vv\iota\alpha\varsigma$ .)
- 2. Tatianus non utitur declinatione secunda quam vocant Atticam, raro obvia in NTo.<sup>3</sup>) Dicit enim non νεώς, sed ναός 3, 14; 16, 22; 39, 2; (cf. cap. XIII, B, d.) quam formam κοινῆς propriam esse constat.<sup>4</sup>)
- 3. Contractae formae exstant: νοῦν 1, 19; νοῦ 16, 11. Qui genetivus imitatur usum Atticum, nam et NTum <sup>5</sup>) et cetera κοινῆς scripta tantum νοός praebent.

οστέων vox non contracta est 13, 6; 19, 3 secundum κοινῆς usum. Moeris 6) iam dixit: δστοῦν Αττικῶς, δστέον Έλληνικῶς. Forma sine dubio Ionica 7) et vulgaris est, quamquam codices scriptorum Atticorum tradunt paucis locis formas non contractas.8)

De voce βοῦς 23, 10 (acc.) nihil concludi potest, quia Tatianus Homeri memor fuit illo loco. (Φοῖβος ὁ ἀπερσεπόμης τὰς εξλίποδας βοῦς ἐποίμαινε cf. Y 39; I 466; al.) Κοινῆς formam accusativi esse βόας docet Blass p. 27.

4. Verborum quae in -εψς finiuntur semel accus sativum plur. legimus 11, 10 τοὺς βασιλέας, quae forma sequitur usum Atticum.<sup>9</sup>) Nam κοινῆς scriptores dicunt βασιλεῖς.

<sup>1)</sup> Blass p. 26. 2) Winer Schmiedel § 8, 1, adnot. 1. 3) Blass p. 27. 4) Thumb, gr. Spr. p. 57. 5) Blass p. 26. 30. 6) p. 209. 7) Thumb, gr. Spr. p. 241. 63. 8) Blass p. 26<sup>2</sup>; Kühner I, 1 p. 402. 9) Schmid IV p. 19; Blass p. 28.

- 5. 25, 17 legimus genetivum κρεῶν. Etiam haec forma Atticam dictionem imitatur.¹)
- 6. Codices Mosis nomen tradentes non congruunt. Omnes codices praebent  $M\omega\sigma\tilde{\eta}\varsigma$  31, 6; 40, 5. 11; 41, 6; sed  $M\omega v\sigma\tilde{\eta}\varsigma$  exstat 37, 23; 38, 10 (P); 39, 6. 12; 41, 1. 16; quae forma trisyllaba omnibus locis in textum recipienda est. Nam invenitur in optimis codicibus NTi, interpretationis LXX scriptorum, Iosephi.<sup>2</sup>) Quod Eusebius 37, 23; 41, 1 tradit  $M\omega\sigma\tilde{\eta}\varsigma$  formam, nullius est momenti, quia semper praebet illam formam disyllabam.<sup>3</sup>) Genetivus  $M\omega v\sigma\epsilon\omega\varsigma$  invenitur 38, 10; 39, 6. 12, quem legimus etiam in NTo et scriptoribus ecclesiasticis.<sup>4</sup>)

Digna denique quae commemoretur est forma Mωσεα 40, 11; 41, 6. Lucas tantum uno loco 16, 29 eandem usurpat, ceteris locis accusativus est  $Mωσ\tilde{η}$ .

- 7. Σολομών legimus 39, 5; dativus est Σολομῶνι 38, 22. In NTo  $^5$ ) interdum inveniuntur formae in  $-\tau o \varsigma$ ,  $-\tau \iota$  executes.
- 8. Ἡρακλῆς 42, 1 declinatur sic: Ἡρακλέους 3, 27; 18, 16; 29, 13; 42, 1; Ἡρακλεῖ 42, 4; Ἡρακλέα 3, 25; 29, 11; qui accusativus rarius legitur in recentioris graeciztatis scriptis, 6) quae Ἡρακλῆ formam usurpare solent.
- 9. Legimus 24, 27 accusativum ἀπόλλωνα; sed 21, 16 exstat ἀπόλλω, qui accusativus imitatur dictionem Atticam.<sup>7</sup>) Addo verba Thomae Magistri: <sup>8</sup>) ἀπόλλω ἀττικοὶ, οὐκ ἀπόλλωνα et Moeridis: <sup>9</sup>) ἀπόλλω ἀττικοῦς, ἀπόλλωνα Ἑλληνικῶς.

<sup>1)</sup> Moeris p. 272: τέρα καὶ τερῶν Αττικῶς, τέρατα καὶ τεράτων Έλληνικῶς; Meisterhans p. 143. 2) Blass p. 11. 30 sq.; Wilke Grimm p. 292 sq.; Winer Schmiedel § 5, 21 e. 3) app. critic. ad 37, 23. 4) Winer Schmiedel § 10, 5. 5) Blass p. 30; Winer Schmiedel § 10, 4. 6) Kühner I, 1 p. 433. 7) Kühner I, 1 p. 425; Meisterhans p. 131. 8) p. 91. 9) p. 25.

10. Μίνως 6, 21; 42, 18 declinatur: Μίνωος 40, 22; acc. Μίνω 27, 8. Alii scriptores praebent Μίνωα, Μίνων, atque dissentiunt inter se viri docti, 1) quaenam forma accusativi sit recta. Herodianus 2) dicit: τὸν ἥρω, τὸν Μίνω, τὸν ἸΑπόλλω, τὸν Ποσειδῶ ἄνεν τοῦ ν οἱ ἸΑττικοί.

# III. De adiectivis et nominibus numeralibus.

A. De adiectivis. 1. 20, 29 legimus χονσοῦς acc. plur., quae forma contracta sine dubio imitatur sermonem Atticum.<sup>3</sup>) Moeris <sup>4</sup>) recte dicit: χονσοῦς καὶ χονσῆ Ἦτικῶς, χονσοῦς καὶ χονσοῦς καὶ χονσοῦς καὶ χονσοῦς καὶ κονσοῦς κονσοῦς καὶ κονσοῦς καὶ κονσοῦς καὶ κονσοῦς καὶ κονσοῦς καὶ κονσοῦς καὶ κονσοῦς κονσοῦς ακτικός κονσοῦς κονσοῦς καὶ κονσοῦς κονσοῦς κονσοῦς καὶ κονσοῦς κονσοῦς

- 2. De usu adiectivi cum articulo coniuncti pro substantivo abstracto alio loco agam (cf. cap. IV, 1). De adiectivis verbalibus cf. cap. IX, I.
- 3. Mentione dignus est accusativus  $\delta v \delta \epsilon \tilde{\alpha}$  5, 26;  $\varkappa o_i v \tilde{\eta} \varsigma$  scriptores  $\tilde{\gamma}$ ) solebant dicere  $\delta v \delta \epsilon \tilde{\eta}$ .
- 4. Usitata sunt adiectiva quorum masculina et feminina forma habent eundem exitum. Feminina sunt ἀβοήθητος 14, 23; ἀσυνάρτητος 32, 20; ἄφθονος 31, 2; ἄδικος 8, 7; ἀνεξάρνητος 43, 15; ἀθάνατος 14, 10; 17, 17 (cf. 7, 10; 15, 20. 22; 17, 11); ἀκόσμητος 6, 7 (cf. 10, 17); ἄλογος

<sup>1)</sup> Kühner I, 1 p. 456. 2) p. 322 editionis *Molqudos*. 3) Thumb, gr. Spr. p. 63. 4) p. 296. 504. 5) Rutherford p. 287 sq. 6) Thumb, Handb. § 93. 7) Blass p. 28; Helbing, Gramm. p. 52.

9, 29 (cf. 6, 3; 16, 12; 26, 25, quo loco ἀλόγων recte scribitur¹)); ἄπειρος 36, 11 (cf. 16, 3; 22, 19; 37, 14); ἄναρχος 6, 12 (cf. 5, 1; 6, 13); ἀπάνθρωπος 26, 11.

Praeterea femininum est ἀνθρωποκτόνος 9, 2; πολεμοποιός 9, 2; ἡμίτομος 10, 15; εὔλογος 9, 29; βάρβαρος 31, 8; 37, 7; ἰσοδύναμος 6, 13; ἔντυφος 4, 10; ἀἰδιος 15, 20; ἐπίπλαστος 41, 9; ἀλλόκοτος 15, 8; θεοδίδακτος 30, 11; οὐράνιος 22, 14; ἔναρθρος 16, 25; ἐπουράνιος 9, 27 (cf. 7, 6; 18, 5). Talia adiectiva apud recentioris graecitatis scriptores saepe tres exitus habuisse notum est.²) Sed Tatianus hunc usum non praebet.

- 5. De adverbiorum comparativis alio loco agam (cf. cap. VI, 3). Adiectivorum in τερος exeuntes formae secundum legem exstant 3, 6; 5, 11; 7, 24. 30; 13, 17. 27. 32; al.
- 6. Comparativus θειότερος positivi fere sensum habet 5, 11; 13, 32 (30, 6 eadem vox notionem comparativi habet). Similiter 24, 3 exstat μεταγόμενοι πρὸς τὸ φυσικώτερον. Quem usum non raro apud Atticos scriptores invenimus.<sup>3</sup>)
- 7. πρεσβύτερος legimus 30, 5; 31, 4; 37, 24; 40, 6; 41, 2. 16; ὕστερος 37, 19; ἄνω vocis comparativus est ἀνώτερος 10, 8; 11, 30; 12, 21; 22, 2; 31, 11; sed 14, 8 ἀνωτέρω praebent MP, ἀνώτερα V. κατώτερος legimus 3, 7; 39, 6.
- 8. Nusquam legimus  $\pi \epsilon \rho \iota \sigma \sigma \delta \varsigma$  vocem positam pro  $\mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda \delta \nu$  vel  $\pi \lambda \epsilon \iota \omega \nu$  quam in  $\varkappa \delta \iota \nu \tilde{\eta} \varsigma$  scriptis <sup>4</sup>) saepe invenizmus. Tatianus usurpat  $\pi \lambda \epsilon \iota \delta \iota \nu \varsigma$  4, 1;  $\pi \lambda \epsilon \iota \delta \iota \nu \alpha \varsigma$  3, 26; 10, 5;  $\pi \lambda \epsilon \iota \delta \iota \nu \alpha \varsigma$  38, 2; 42, 9;  $\pi \lambda \epsilon \iota \delta \iota \nu \omega \nu$  12, 6;  $\pi \lambda \epsilon \iota \delta \iota \nu \gamma \delta \varsigma$ . Quae forma propria est <sup>5</sup>) Attici sermonis vulgaris et  $\varkappa \delta \iota \iota \nu \gamma \delta \varsigma$ .

Enumero denique ἐλάττων et κρείττων (locos vide p. 9); μείζων 12, 19; 25, 21; κάλλιον 13, 1.

<sup>1)</sup> Puech p. 140<sup>4</sup>. 2) Thumb, gr. Spr. p. 250. 3) Kühner II, 2 p. 305. 4) Blass p. 35<sup>3</sup>. 5) Thumb, gr. Spr. p. 207.

- 9. Superlativus persaepe exstat, quamquam κοινῆς scripstores evitant formam inusitatam. Hac in re Tatianus sermonem antiquum imitatus esse videtur. Nam invenimus superlativum qui finitur in -τατος in NTo, ut exemplum afferam, bis tantum Act. 26, 5; Id. 20. Superlativus evanescit et perpaucis locis quibus invenitur plerumque elativi notionem habet.¹) Sed Tatianus praebet superlativum in -τατος exeuntem 1, 4. 6; 4, 22; 12, 5. 7; 13, 13; 20, 16; 26, 5; 27, 11; 28, 30; 30, 18; 31, 7. 8. 17; 38, 12; 39, 14; 43, 5 (17iens). Finitur superlativus -ιστος exitu 29, 21 κάλλιστος; 19, 21 οἴκτιστος. Accedit φίλτατος 3, 2.
- B. De nominibus numeralibus pauca addenda sunt.
- 1. Legimus 42, 8 δυσί, non δυοῖν formam laudatam a Phrynicho.<sup>2</sup>)
- 2. Numeri compositi exstant 32, 5 ξκατὸν καὶ τεσσαρά-κοντα, quo loco Schwartz in textu καὶ recte fortasse omittit. In ceteris enim eiusmodi numeris Tatianus και non scribit: 32, 7 ξκατὸν ὀγδοήκοντα; 32, 10 διακοσίοις τεσσαράκοντα; 32, 12 MPV: τετρακοσίοις ἐνενήκοντα. Qui usus linguae Graecae proprius est inde a quinto a. Chr. n. saeculo <sup>3</sup>) usque ad hodiernum sermonem. <sup>4</sup>)

Ordinalia composita sunt 43, 1 τριαποστός καὶ ἔνατος; 32, 14 τρίτος καὶ εἰκοστός.

3. Alio loco agam de είς numero adhibito pro pronomine τις. (cf. cap. V. E. 2.)

<sup>1)</sup> Blass p. 34; de simili usu hodierno Thumb, Handb. § 100. 2) Rutherford p. 289. 3) Thumb, gr. Spr. p. 81 sq. 4) Thumb, Handb. § 111.

#### IV. De articulo.

1. Infra agam de articulo coniuncto cum participio neutrius generis ad substantivum abstractum significandum (cf. cap. IX, L, 5). De loco 26, 24 δ ζηλών ἄνθρωπε τὸν κύνα, τὸν θεὸν οὖκ οἶδας cf. cap. VII, B. Eodem modo quo neutrum participii legimus neutrum adiectivi 1) frequentatum pro substantivo abstracto 22, 27 τὸ ἀδύνατον; 7, 10; 15, 22; 17, 11 τὸ ἀθάνατον; 13, 4 τὸ αἴτιον; 4, 4 τὸ άλαζονικόν; 6, 10; 28, 23; 30, 3 τὸ άληθες; 33, 25 τὸ άμετροεπές: 6, 13 τὸ ἄναρχον; 30, 8 τὸ ἀνεπιτήδευτον; 5, 6 τὸ άόρατον; 33, 16 τὸ ἄτονον; 30, 8 τὸ ἄτυφον; 2, 15; 7, 13. 17; 8, 3; 12, 14; 17, 4 τὸ αὐτεξούσιον; 22, 29 τὸ ἔμπνρον; 22, 7 τὸ ἐνάμαρτον (cf. cap. XIII, A); 30, 10 τὸ ἐξαίσιον; 3, 10 τὸ εὔδαιμον; 30, 9 τὸ εὐκατάληπτον; 15, 22 τὸ λυπηρόν; 30, 11 τὸ μοναρχικόν; 33, 16 τὸ νωθές; 7, 20; 30, 10 τὸ προγνωστικόν; 7, 25 τὸ πρωτόγονον; 22, 29 τὸ ψυχοόν.

2. Articulus interdum habet vim demonstrativam: 14, 28 ή δε haec vero; δ μεν -δ δε 13, 9. 17; 12, 21. 24; 27, 22; al. Accedit quod 23, 2; 41, 5. 8 legimus τὰ ὅσα = ταῦτα ὅσα. Talia raro leguntur in NTo,²) saepius apud Polybium.³) Atticistae ⁴) ipsi quoque interdum articulo anteposito effecerunt, ut enuntiatum relativum quasi substantivum fieret. Imprimis autem tales dictiones velut τὰ ὅσα vel τοὺς ὅσους legimus apud Menandrum Protectorem, qui saeculo p. Chr. n. VI. de rebus gestis scripsit, et alios illius temporis scriptores.⁵)

<sup>1)</sup> Otto p. XXXV; Puech p. 32 pauca de articulo postposito dicit. 2) Blass p. 146; Völker, Syntax der griech. Papyri I (Münster 1903) p. 5.

<sup>3)</sup> Kälker, quaestiones de elocutione Polybiana (Lips. 1880) p. 275 sq.

<sup>4)</sup> Schmid I p. 93; II p. 46. 5) Iannaris § 1219.

- 3. De articulo apud infinitivum et de articulo non posito ante adverbia quae sequuntur praepositiones (velut μέχρι νῦν) infra agam (cf. cap. VIII, E. F; XI, G.) De articulo apud adiectiva pauca addenda sunt. τὰ ὑμέτερα, ἡμέτερα sunt locutiones usitatae. τὰ ὅλα mundus invenitur 5, 2. 17; 6, 16; 13, 23; 29, 3; 30, 11; τοῖς πολλοῖς plerisque 37, 3; τὸν νουνεχῆ omnes sapientes 39, 24. De ὁ αὐτός cf. cap. V, B, 5, de ἐκεῖνος voce cf. cap. V, F, 6. ἔκαστος invenimus 4, 14; 13, 12; 19, 5; 42, 14 sine substantivo, sed 27, 17 ἔκάστη πόλις legitur, quod etiam apud Atticos invenimus.¹) Bis tantum articulus exstat ante adverbium οἴκοι 1, 19; 31, 11. Usitata est dictio οἱ περί τινα 32, 1 sqq.
- 4. Ante nomina propria sine ulla lege articulus partim omittitur, partim ponitur. Exstat 2, 4; 4, 4; 9, 5; 10, 18. 29; 23, 14; 38, 22; al., deest 8, 19; 10, 10; 32, 4. 11; 39, 10. 11; al; quem usum in papyris observamus.<sup>2</sup>) Idem quod de plerisque<sup>3</sup>) xov $\tilde{\eta}_{\varsigma}$  scriptoribus etiam de Tatiano dicendum est. In utendo articulo non semper adhibet illas distinctiones subtiles quas Attici observabant, sed iam atticistae saepe neglexerunt.<sup>4</sup>)
- 5. Omnibus in paginis saepius exstat participium c. art. pro substantivo, velut 8, 8 οι πλουτοῦντες καὶ οι πενόμενοι. ὁ βουλόμενος quivis invenitur 14, 1; 18, 26. Praesterea exstat πάντες οι βουλόμενοι 33, 8. 27.

### V. De pronominibus.

A. De pronomine personali. 1. ἐγώ exstat 6, 4. 9; 25, 2; 27, 7; 29, 6; 35, 8. Tatianus omnibus his locis, ut prima persona habeat maiorem gravitatem, ἐγώ

<sup>1)</sup> Kühner II, 1 p. 634; Thumb, gr. Spr. p. 58; Blass p. 183. 2) Völker p. 9 sq. 3) Schmid III p. 64. 4) Schmid s. v. Artikel.

vocem ponit. Contra in NTo 1) velut Mt. 10, 16; Lc. 7, 27 pronomen interdum sine ulla vi exstat. – ἐμοῦ invenitur 27, 28; 19, 20 legitur in genetivo absoluto. Aliis locis μοῦ tantum invenitur 6, 31; 11, 31; 18, 21; 19, 19; 30, 11. Locis 18, 21; 19, 19 exceptis μοῦ pronomen pro possessivo usurpatur, velut 6, 31 μου τὸ σαρχίου. Coniecturam Schwartzii 27, 28: τοῦ κόσμου cum Puechio2) falsam esse puto. Codices secutus τὰ δ' ἐμοῦ scribo, quod praebet bonum sensum. In NTo 3) saepe cumulati usur pantur casus obliqui pronominis personalis. Thumb4) docuit Blassium<sup>3</sup>) aliosque erravisse opinatos hunc usum imitari Iudaeorum sermonem. Nam illi casus quasi supervacanei inveniuntur in scriptis ad quae omnino non pertinet sermo Iudaeorum. Tatianus autem nusquam talia habet. —  $\vec{\epsilon}\mu o \ell$  semel 19, 19 legitur cum praepositione  $\vec{\epsilon}\nu$ . Aliis locis tantum µot legitur 9, 2. 12. 20; al. Accedunt duodecim loci, quibus µol est dativus quem ethicum vocant, 11, 4. 13; 12, 8. 9; 20, 12; 26, 13. 14; 27, 22; 34, 13; 35, 28; 36, 12; 38, 2. Quia Tatianus haud raro in sententiis interrogativis dativum ethicum usurpat (in aliis numquam invenitur), reicio textum Schwartzii μου 11,13 secutus codicem P μοι exhibentem. - ἐμε exstat 21, 4; µ£ 2, 5.

2.  $\hat{\eta}\mu\tilde{\epsilon}i\varsigma$  10, 7; 12, 16. 18; al.  $-\hat{\eta}\mu\tilde{\omega}\nu$  4, 21; 5, 7. 14; al. Eodem modo quo  $\mu\tilde{\epsilon}i$  usurpatur  $\hat{\eta}\mu\tilde{\omega}\nu$  pro pronomine possessivo 14, 5; 21, 9; 22, 7; 26, 16; 30, 26;  $\alpha \varphi'$   $\hat{\eta}\mu\tilde{\omega}\nu$  28, 28 exstat pro  $\hat{\eta}\mu\tilde{\epsilon}\tau\epsilon\varrho\sigma\varsigma$ . 26, 16 quod Schwartz in textum recepit  $\hat{\nu}\mu\tilde{\omega}\nu$  pronomen falsum esse puto cum Puechio. 5)  $-\hat{\eta}\mu\tilde{\epsilon}\nu$  6, 21. 25; 18, 7; al. Legitur pro  $\hat{\nu}\varphi'$   $\hat{\eta}\mu\tilde{\omega}\nu$  16, 17; 32, 18  $\hat{\eta}\mu\tilde{\epsilon}\nu$   $\sigma\nu\nu\tau\epsilon\tau\alpha\tau\alpha\iota$ ,  $\epsilon\ell\varrho\hat{\eta}\sigma\vartheta\omega$ , itemque 43, 7, ubi  $\hat{\eta}\mu\tilde{\epsilon}\nu$  pronomen traditum tantum ab Eusebio rectum est (Tatiani codices  $\hat{\nu}\mu\tilde{\epsilon}\nu$ ).  $\pi\alpha\varrho'$   $\hat{\eta}\mu\tilde{\epsilon}\nu$  legitur pro

<sup>1)</sup> Blass p. 166. 2) p. 141<sup>2</sup>; Kukula p. 7. 3) Blass p. 167. 4) gr. Spr. p. 128. 180. 5) p. 139<sup>3</sup>; Kukula p. 7.

pronomine possessivo 31, 10; 33, 21; 34, 19.  $-\eta \mu \tilde{\alpha} \zeta 4$ , 29;

5, 8; 6, 8; al.

3.  $\sigma \dot{v}$  21, 20. 23; 28, 20 ad personam secundam grazviter exprimendam ponitur. In NTo 1) saepius sine ulla vi exstat velut Mc. 14, 68; Act. 7, 28.  $-\sigma o \dot{v}$  deest.  $-\sigma o \dot{v}$  21, 17. 24. 26; al. Nusquam est dat. ethicus.  $-\sigma \dot{e}$  9, 17. 19; 21, 26; 22, 10; 28, 17.

4.  $\psi_{\mu\epsilon\bar{\iota}\varsigma}$  6, 4; 13, 15; 15, 7; al.  $-\psi_{\mu}\tilde{\omega}\nu$  24, 1; 25, 27; al. Usurpatur pro pronomine possessivo 2, 7. 8; 23, 7. 12. 23; 24, 18. 19; 25, 5. 11. 14; 27, 21.  $-\psi_{\mu}\tilde{\iota}\nu$  1, 3; 2, 2. 9; al.  $\pi\alpha\varrho$   $\psi_{\mu}\tilde{\iota}\nu$  legitur pro pronomine possessivo 15, 13; 20, 27; 26, 18; 29, 17; 34, 7. 23; 37, 8.  $-\psi_{\mu}\tilde{\alpha}\varsigma$  1, 10; 4, 12; 23, 16; al.

5. Quater legitur genetivus pronominis tertiae personae σφῶν 8, 3; 13, 21; 18, 9 ἡ σφῶν ἀβελτερία et 17, 19 ἡ σφῶν κακοή θεια. Quae forma sine dubio imitatur sermonem Atticum, nam inde a Platone evanescit eodem modo quo pronomen reflexivum σφίσιν αὐτοῖς.²) (cf. B, 4.)

B. De αὐτός voce. Pronominis αὐτός casus obliqui in recentiore graecitate velut in NTo saepe supervacaneo abundeque leguntur. Hic usus in Tatiani oratione vix unquam reperitur. Apologetam cum artificio quodam atque de industria sic scripsisse facile cognoscitur. Ne hoc quidem loco supervacaneum esse dixeris pronomen αὐτοῦ: 5, 5 τοῦτον διὰ τῆς ποιήσεως αὐτοῦ ἴσμεν καὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ τὸ ἀόρατον τοῖς ποιήμασι καταλαμβανόμεθα; abesse poterat 7, 29 sq. ὁ μὲν κατ' εἰκόνα τοῦ ψεοῦ γεγονώς χωρισθέντος ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πνεύματος. Schwartz, ut hiatus evitaretur, recte αὐτῶν 8, 19 omisit (ἡγεῖσθαι abesolute ducem esse legitur 4, 18; 39, 12).

Abundans ille usus  $\alpha \vec{v} ro \tilde{v}$  pronominis, quia invenitur apud eos quoque scriptores 3) ad quos sermo Iudaeorum

<sup>1)</sup> Blass p. 166. 2) Kühner I, 1 p. 597 sq.; Meisterhans p. 152 sq. 3) Thumb, gr. Spr. p. 180.

non pertinet, falso illi sermoni attribuitur a Nordenio.¹) Quod contra illum Thumb²) dixit, comprobari potest locis Pseudo-Callisthenis. I 34 exstat οὕτως αὐτοῦ εἰπόντος . . . δεδώπασιν αὐτῷ; ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς Μεμφιν . . . ἐνεθοονίασαν . . . αὐτόν; similia leguntur aliis locis.

2. Praeterea de αὐτός voce pauca addenda sunt. Significat idem quod ipse 5, 1. 4. 17. 19. 21; 6, 4. 9. 23; al. Saepe invenitur genetivus et praepositus et postpositus velut 9, 18 αὐτοῦ τὴν μαντικήν; 34, 27 αὐτῆς ἡ εἰκων; al. 3, 5 τοῖς δόγμασιν αὐτοῦ; 5, 22 τῆς ἀπλότητος αὐτοῦ. cf. 28, 16; 42, 15; al.

3.  $i\delta los$  coniungitur cum  $\alpha \vec{v} \tau \delta s$  voce uno tantum loco 27, 17  $\tau \hat{\eta} \nu l\delta l\alpha \nu \alpha \vec{v} \tau \tilde{\eta} s \ldots \lambda \epsilon s \iota \nu$ ; in NTo<sup>3</sup>) tale multo saepius legitur.

Legimus 17, 28 αὐτούς pro σφᾶς αὐτούς; 17, 29 et
 3 αὐτοῖς pro σφίσιν αὐτοῖς (cf. p. 22). Sed his locis

licere αύτούς, αύτοῖς scribi non neglegendum est.

5. Saepe legitur δ αὖτός, c. dat. 2, 3; 16, 26; 42, 4; praeterea 1, 10; 3, 23; 6, 18; 7, 9; al.

- C. De pronomine reflexivo. In recentioris graecitatis scriptis saepe confunduntur pronomina reflexiva et personalia 4) velut in NTo Mt. 6, 19: μη θησανορίζενε ψμῖν θησανορός. Talia autem non inveniuntur apud Tatianum.
  - 1. ἐμαντοῦ exstat 6, 6; 37, 3; ἐμαντόν 30, 3; 43, 13.

(3, 11 Tatianus ex Heraclito sumpsit.)

2. σεαντοῦ legitur 21, 19; 26, 27; σεαντόν 21, 18. Semel pluralis invenitur  $v_{\mu}$ ων αὐτων 1, 18. Quae forma in κοινῆς scriptis rarissime invenitur velut semel in NTo (I Cor. 5, 13).

3. Saepius pronomen tertiae personae reperitur. ξαντοῦ 2, 26; 9, 19; 19, 23. 25; 30, 24; 35, 7. ξαντῆς 34, 21;

<sup>1)</sup> Kunstprosa (Leipzig 1898) II p. 484 sq. 506<sup>2</sup>. 2) gr. Spr. p. 180. 3) Blass p. 172. 4) Blass p. 170.

έαντοῦ 6, 9; 13, 30 et 29, 16, quo loco cur Schwartz έαντοῦ posuerit, intelligere nequeo. Totum illud enunstiatum vertendum est: »eiusmodi enim quaestionibus occupari hominum est dogmata (et sua et aliena) sibi legis instar imponentium.« ἐαντῆ 7, 20; ἐαντόν 3, 20; 7, 16; 12, 8; 20, 10; 21, 22; 23, 13; 25, 23; ἐαντήν 14, 11. 16; ἐαντοῖς 4, 13. 16; 25, 17; 27, 5; 28, 6. 30 et 18, 7, quo loco bene mutavit Schwartz quae traduntur.

ξαντούς 8, 16; 12, 14; 17, 26; 18, 28; 20, 20; 25, 22; 30, 21; ξαντάς 19, 3.

Formae disyllabae (αὐτοῦ etc.) leguntur 7, 16; 9, 19; 13, 30; 20, 10. 20. 30; 25, 17; 30, 24; quas magis magis que evanescere etiam in inscriptionibus saeculi p. Chr. n. primi et secundi Bĺass¹) docuit.

Praeterea leguntur formae σφίσιν αὐτοῖς 19, 7 et 18, 30, quo loco v. Wilamowitz bene ascripsit αὐτοῖς. σφίσιν αὐταῖς exstat 15, 4. Tales formae sine dubio Atticum sermonem imitantur (cf. p. 22).

Tertiae personae pronomen pro prima et secunda forma adhiberi notum est, non solum apud tragicos et Atticos scriptores<sup>2</sup>), sed etiam in κοινῆς scriptis et inscriptionibus et papyris<sup>3</sup>). Neque atticistae<sup>4</sup>) talia evitaverunt. Tatianus idem praebet, legimus enim 28, 30 ξαντοῖς pro τρῶς pro τρῶς 12, 14; 30, 21 ξαντούς pro ἡμᾶς αὐτούς; 20, 10 αῦτὸν pro σεαντόν.

Raro legitur ἐμός: 5, 9; 27, 28.

<sup>1)</sup> p. 37<sup>1</sup>. 2) Schmid III p. 67. 3) Dieterich, Untersuch. zur Geschichte der griech. Spr. (Leipz. 1898) p. 193; Hatzidakis, Einleitung in die neugriech. Gramm. (Leipz. 1892) p. 189; Naegeli p. 36. 4) Schmid I p. 82. 228; II p. 19; IV p. 69.

ἔμός pronomen recentioribus temporibus tantum in Asia Minore usitatum erat, quod comprobatur dialecto hodierna Ponti et Cappadociae. Iohannem evangelistam, cum saepissime hanc formam adhibuerit, recte Thumb 1) scripsisse evangelium in illa terra concludit atque con= sentiunt omnes fere theologi<sup>2</sup>). ἐμός legimus 41 locis in Iohannis evangelio, ter in epistulis tribus Iohannis, semel in Apocalypsi. Omnes reliqui praebent vocem 34 locis. Tatianus autem utitur ἐμός pronomine bis, ἐμοῦ genetivo possessivo quater; ήμετερος 13iens, ήμων vel παρ' ήμιν 9iens; υμετερος 9iens; υμών vel παρ' υμίν 18iens. Pronomen igitur pos= sessivum ponitur 24iens, aliter possessio significatur 31iens. Addendum est Tatianum ἐμός, ἐμοῦ, μοῦ voces rarius, σός vero et σοῦ omnino non adhibuisse, quia plerumque loquitur de Graecis vel iis qui suam sententiam sequuntur. Qua de causa, cum multo saepius ψμεῖς, ήμεῖς dicendum esset, vix quidquam concludi potest e numeris vocum ἐμός et σός.

E. De pronomine indefinito  $\tau \lambda \varsigma$ ,  $\tau \lambda$ . 1. In structura  $\delta \mu \dot{\epsilon} \nu - \delta \delta \dot{\epsilon}$  Tatianus haud raro ponit post  $\mu \dot{\epsilon} \nu$  voculam formam pronominis indefiniti. Locos enumero.

12, 21 τὸ μέν τι ὧσιν ύλικοὶ, τὸ δὲ . . .

12, 24 τὸ μέν τι . . . ἄπειρον, τὸ δὲ . . .

13, 1 τὸ μέν τι κάλλιον, τὸ δὲ . . .

13, 17 οι μέν τινες αὐτῶν . . . τραπέντες, οι δε . . .

27, 22 τὸ μέν τι εἶναι . . ., τὸ δὲ . . .

Sed talia leguntur apud Platonem<sup>3</sup>) quoque (leg. 658 B); Herodotum (2, 60); Xenophontem (Cyrop. 3, 1. 41; 6, 1. 26); Thucydidem (6, 15).

Hic tres similes locos adnoto:

8, 16 δποῖοί τινες πεφύκασι . . ., πεφανερώκασι.

<sup>1)</sup> Prinzipienfragen der Κοινή-Forschung, N. Jahrb. XVII p. 259 sq.; Moulton, a grammar of New Testament (Edinburgh 1908) I prol. p. 40<sup>2</sup>. 2) Jülicher, Einleitung in das neue Testament <sup>5/6</sup> p. 387 (Tübingen 1906). 3) Kühner II, 2 p. 265.

- 9, 23 τοιοῦτοί τινές είσιν οἱ δαίμονες.
- 15, 7 τοιοῦτοί τινές έστε καὶ ύμεῖς.
- 2. Interdum in recentioris graecitatis scriptis invenitur  $\varepsilon \ell \varsigma$  pro  $\varepsilon \iota \varsigma \varsigma^{1}$ ) velut in NTo.<sup>2</sup>) Tatianus autem evitat hunc usum eodem modo quo Lucas evangelista <sup>3</sup>), quem saepius usurpasse formas antiquiores notum est.
- 3. Addo denique locum quo pronomen τὶς significat 4) magnitudinem quandam (17, 27): ἵνα τε νομισθῶσιν εἶναί τινες, ut existimentur aliquid (eximium) esse.
- F. De pronomine demonstrativo. 1. Tatianus ut alii scriptores usurpat  $o\tilde{v}vo\varsigma$  in enuntiati initio, qua re asyndeton fere fit. Exempla huius usus legimus 2, 9; 4, 27; 5, 5. 23; 9, 2; 39, 9; 43, 9.
- 2. Interdum οὖτος exstat quibus locis Attici scriptores αὐτός vocem ponebant: 1, 2; 3, 7. 14; 7, 28; 8, 1 διὰ δὲ τὴν παράβασιν καὶ τὴν ἄγνοιαν ὁ πρωτόγονος δαίμων ἀποδείκνυται καὶ τοῦτον οἱ μιμησάμενοι. τούτον δὲ τὰ φαντάσματα; 10, 10; 14, 27; 18, 26; 35, 16 Μελανίππη τις ἦν σοφή διὰ τοῦτο ταύτην ὁ Ανσίστρατος ἐδημιούργησεν.
- 3. Addo locos 18, 13; 21, 26: τί καὶ λέγειν ἔχομεν ἢ τοῦ θ' ὅτι et ὁ ποιῶν σε φιλάργυρον, οὖτος . . . μαντεύεται, quia similes structurae non raro exstant in NTo.<sup>5</sup>)
- 4. rotovros eodem modo quo ovros saepe ponitur in enuntiati principio ita, ut asyndeton fere fiat, velut 9, 23; 15, 7; 16, 24; 22, 3; 23, 11; 28, 13. Praeterea saepissime vox invenitur, 3, 10. 28; 11, 26; 16, 22; 20, 21; al.
- 5. τοσοῦτος quater tantum exstat 2, 5; 20, 27; 29, 19; 36, 10; semel ὅδε: 39, 20 γεγόνασι βασιλεῖς οῖδε. In NTo<sup>6</sup>) τάδε λέγει usitata est dictio.

<sup>1)</sup> in hodierno Graecorum sermone usurpatur pronomen κανείς (κὰν = καὶ ἀν et εἰς); Thumb, Handb. § 135. 2) Blass p. 145. 3) Thumb, gr. Spr. p. 184; Norden, Kunstprosa II p. 485 sq. 4) non-nullos huius usus locos collegit Kühner II, 1 p. 664. 5) Blass p. 175. 6) p. 37.

- 6. ἐκεῖνος exstat 16, 26; 17, 26; 20, 17; 26, 13; 28, 20; 30, 6; 31, 20; 35, 10; 41, 4; semel cum articulo consiungitur 37, 20: κατ' ἐκεῖνον αὐτὸν τὸν χρόνον.
- G. De vocibus ἔτερος, ἐκάτερος, ἀμφότεροι, ἀλλήλοις. 1. ἔτερος rarius in recentiore graecitate legitur velut in NTo¹), deest in hodierno sermone Graeco. Interdum confunditur cum ἄλλος vocula. Idem apud Tatianum invenimus. Sex tantum locis legitur, semel vox habet antiquum sensum dualis: 4, 15 μισετ μὲν γὰρ ἕτερος τὸν ἕτερον. Reliquis locis pro ἄλλος vocula ponitur: 2, 1 τὴν ἀφ' ἐτερων περιμένειν μαρτυρίαν; 16, 19 οὐδέν ἐστιν ἕτερον ἢ αὐτὸ τὸ ὄν. Praeterea 20, 1; 30, 27; 32, 12.

θάτερος vocula ter legitur: 8, 13 θάτερος θατέρφ σπονδάζων; 13, 7 θάτερον δὲ θατέρον ὂν διάφορον; 26, 19 θατέρον γὰρ τῶν ὤμων ἐξαμελοῦσι. Nominativus θάτερος demum κοινῆς scriptoribus usitatus est<sup>2</sup>).

- 2. Exáregos uterque exstat 7, 12; 12, 20; 31, 6. Vox deest in NTo.
  - 3. ἀμφότεροι ambo semel legitur 1, 13.
  - άλλήλων 30, 29; άλλήλους 28, 6.

#### VI. De adverbiis.

- 1. Adverbia derivata ex adiectivis  $35^{\text{iens }3}$ ) leguntur velut 1, 1  $g\iota\lambda\epsilon\chi\vartheta\varrho\omega\varsigma$ ; 2, 23  $\alpha\mu\alpha\vartheta\tilde{\omega}\varsigma$ ; 3, 14; 4, 25; 7, 15. 17; 10, 26; al.
- 2. 25, 27 καλῶς adverbium saepe obvium apud κοινῆς scriptores 4) legitur, sed 19, 15  $\varepsilon \tilde{v}$  exstat, quod perraro illis temporibus invenitur 5), sexies in NTo, quater in LXX.

<sup>1)</sup> Blass p. 37, 183. 2) Kühper I, 1 p. 223. 3) Puech p. 1108 de loco 3, 17. 4) Naegeli p. 56; Blass p. 61. 5) Wilkes Grimm s. v.

- 3. Adverbium comparativi septiens invenitur: 5, 14; 12, 8; 15, 21; 16, 16; 28, 17; 34, 23; 16, 3, qui locus mentione dignus est. Codices MPV tradunt μειζόνως, Schwartz μείζον in textum recepit, quod cum ἀποβεβηπεν coniungit (cf. ind. graec.). Sed cum ἀποβαίνειν etiam 27, 7 absolute positum sit, μειζόνως fortasse servandum est. Quae forma saepius invenitur¹) quam putabatur antea. Plato²), ut exemplum afferam, undecies μειζόνως dicit atque similia adverbia usurpabant alii quoque scriptores Attici³). Addendum est NTum non raro eundem usum praebere ⁴).
- 4. Non leguntur adverbia superlativi derivata ab ade iectivis, semel adverbium participii 28, 24 ἀνεξετάστως. Eiusmodi adverbia inde ab Aristotele saepius leguntur <sup>5</sup>).
- 5. Ponitur neutrum adiectivi pro adverbio: ἔσχατον 36, 27; λοιπόν 16, 4; 17, 15; 22, 18; 43, 12; μόνον 6, 26; 7, 5. 13; al.; 35, 15 exstat μόνον οὐχί tantum non; πολύ 38, 10; 39, 6; 42, 12. 21; ὕστερον 3, 14; 32, 7. 9. 15; 43, 3. De adverbiis οὕτως et ως obviis plus quinquaginta locis nihil addendum est. Commemoro denie que 26, 10 κέχηνε . . . μέγα.
- 6. Adverbia facta sunt accusativi  $\delta\omega\varrho\epsilon\acute{\alpha}\nu$  20, 30;  $\pi\varrho\sigma\imath\alpha$  33, 6. Accedunt dictiones formatae praepositionibus quas infra tractabo (cf. cap. VIII).
- 7. Adverbia loci et temporis in ov,  $o\iota$ ,  $o\iota$ ,  $o\iota$ ,  $o\iota$  exeuntia leguntur  $\pi o\tilde{v}$  39, 5;  $o\ell \pi o\iota$  1, 19; 31, 12;  $\ell v \tau \alpha v \vartheta o\tilde{\iota}$  22, 17 significans »hier«, quod iam apud Atticos scriptores invenitur 6);  $\pi \delta \varrho \varrho \omega$  33, 11;  $\ell v \omega$  14, 25; 29, 12 (quo loco?);  $\ell \alpha v \omega$  14, 22; 17, 21; 32, 12 (quem in locum?); 18, 3 (quo loco);  $\ell \iota \eta \delta \ell \tau \omega$  5, 18.

<sup>1)</sup> Frohwein, de adverbiis Graecis (Lips. 1868) p. 24 sqq. 2) p. 33. 3) Kühner I, 1 p. 577. 4) Blass p. 61. 5) Schmid II p. 54. 6) Kühner I, 2 p. 304; Meisterhans p. 147.

Mentione digna sunt adverbia Θεσπιᾶσι 23, 13 et 'Αθήνησι 32, 7. Qui usus recentioribus temporibus evas nescit¹).

- 8. Atticum sermonem imitantur adverbia ἀλλαχη 30, 2; δημοσία 20, 20; 26, 26; 28, 12; quae nusquam fere in κοινης scriptis leguntur. Lucas tantum evangelista has formas adhibet Act. 21, 28; 24, 3; 16, 37; 18, 28; 20, 20. (21, 28 et 24, 3 inveniuntur in ea Actorum parte quam theologi nonnulli attribuunt scriptori ignoto²), cuius narratio irrepserit in Lucae verba. Sed in horum adverbiorum usu consentiunt scriptor ille ignotus et Lucas. Similia aliis in rebus observata sunt³).)
- 9. Enumero adverbia  $\pi \lambda \dot{\eta} \nu$  7, 13; 13, 1; 37, 19;  $\lambda \iota \alpha \nu$ 2, 25; 8, 6; 24, 6; 37, 25; σχεδόν 43, 7; συμφύοδην 2, 8; ποτέ 1, 15; 16, 9; πολλάκις 2, 15; 12, 10; 20, 1; 24, 21; τοσαντάκις 15, 15; ήκιστα 19, 18; ξμποδών 22, 19; μαλλον 4, 10. 28; al.  $\pi o \lambda \lambda \tilde{\varphi} \mu \tilde{\alpha} \lambda \lambda o \nu$  19, 23. 25;  $\nu \tilde{\nu} \nu$  2, 2. 15; 3, 4; al. Legitur 29, 18  $\nu\nu\nu$ i  $\delta \hat{\epsilon}$  nunc vero (antecedit  $\hat{\epsilon}\chi_0\tilde{\eta}\nu$ ). Similiter Attici vvvi dicebant cum gravitate quadam (»gerade jetzt«). NTi scriptores adhibent sine ulla differentia νῦν et νυνί. – ἀεί 6, 18 (37, 18 sumpsit Tatianus e Solone). Non invenitur πάντοτε pro ἀεί νοχ κοινῆς scriptoribus usitata 4) et imprimis obvia apud Paulum. Attici επάστοτε dicebant. πάνν permultis locis adhibetur: 1, 1; 2, 9. 18. 26. 28; 3, 2; al. σφόδοα 24, 23; 33, 22; 42, 15; πάλαι 6, 28. 30; αὖθις 2, 15; 6, 29 (εἰσαῦθις 10, 5; 15, 21. 25);  $\alpha \pi \alpha \xi$  6, 19;  $\pi \alpha \lambda \nu$  3, 3, 23, 25; 6, 30; 12, 17; 14, 15; 17, 9; 21, 23; 30, 20; μόγις 40, 3; quae forma in NTo tantum apud Lucam 9, 39 obvia laudatur a schol. ad Apoll. Rhod. Ι, 674: μόλις κακῶς διὰ τοῦ λ' ἔδει γὰο  $\tau \circ \tilde{v}$ ,  $\pi \alpha \circ \alpha \circ \tau \circ \nu \mu \circ \gamma \circ \nu$ . —  $\xi \circ \vartheta' \circ \tau \varepsilon$  exstat 2, 7; 17, 25; 18, 9.

<sup>1)</sup> Thomas Magister p. 13: ᾿Αθήνησιν, οὖπ ἐν ᾿Αθήναις. 2) Jülicher, Einleitung in das neue Testament 5/6 p. 409 sqq. 3) Norden, Kunstprosa II p. 482 sqq. 4) Blass p. 62.

10. Adverbia in -θεν exeuntia leguntur: 14, 25 κάτωθεν; 22, 23 ἐντεῦθεν; 24, 22 ἔσωθεν; 24, 23 ἔξωθεν; 1, 8; 21, 8; 40, 9 ὅθεν; 14, 26 ἀρχῆθεν.

#### VII. De casibus.

A. De accusativo dualis. Uno loco 24, 25 Taztianus adhibet dualem: τω χεῖρε λυγιζόμενον. Qui usus artificiose sermonem Atticum imitatur¹). Nam dualis evanescit²) in prosae orationis scriptis inde ab anno a. Chr. n. circiter 320, atque deest omnino κοινῆ dialecto, velut Polybio et NTo³). Atticistae⁴) demum velut Dio Chrysostomus primus denuo scripserunt. Sed sermoni cotidiano dualis inusitatus erat⁵) ita, ut nusquam usurzetur in hodierno Graecorum sermone ⁶) atque recte dixerit Moeris ⁷): νῷ δυῖνῶς ᾿Αττικῶς, ἡμεῖς Ἑλληνικῶς.

B. De vocativo. Legitur 14<sup>iens</sup>. 1, 2 ὧ ἄνδοες Ελληνες nescio cur ὧ voculam Schwartz et Kukula<sup>8</sup>) omiserint traditam a codicibus PV, idemque dicendum est de locis 23, 22; 27, 10; 43, 9 <sup>9</sup>) quibus omnes codices Tatiani ὧ tradunt. Nam ex ὧ voce omissa ab Eusebio 43, 9 nihil concludi potest <sup>10</sup>). 26, 24 ὧ in textum recipiendum est (P ὧ). Exstat pro σὸ μὲν ὧ ζηλῶν ἄνθρωπε... σὸ ὡὲ ὧ κεκραγώς. Praeterea legimus 9, 17 ὧ Λάφνη; 15, 7; 18, 20 ὧ Ἑλληνες; 22, 20 ὧ ἄνθρωπε, sed 28, 15 ἄνθρωπε; 4, 20; 13, 19; 14, 10; 23, 5 ἄνδοες Ἑλληνες.

<sup>1)</sup> Puech p. 27<sup>3</sup>. 2) Kühner II, 1 p. 20. 3) Blass p. 3. 38. 4) Christ p. 747; Kühner I, 1 p. 362; Schmid s. v. Dual. 5) de duali in inscriptionibus recentioribus Schmid II p. 36. 6) Thumb, Handb. § 148. 7) p. 195. 8) p. 3. 9) Kukula p. 14. 10) In NTo & vocula tantum summa cum gravitate dicitur. Blass p. 89.

- C. De nominativo. 1. Saepe coniungitur nominastivus praedicativus cum verbis εἰμί et γίνομαι (7, 23. 24; 9, 26; 10, 24; 21, 11; 25, 30; 26, 3, 26), sed nusquam ponitur pro eo εἰς praepositio cum accusativo coniuncta, obvia interdum in NTo ¹).
- 2. Cum nominativo praedicativo coniunguntur haec verba: καλεομαι 9, 16; 11, 2; 12, 18; ἀποκαλεομαι 20, 14; φαίνομαι vel composita eius verbi 15, 7; 37, 16. 23; 40, 5/6; 41, 1; ἀποδείκνυμαι 4, 2. 29; 8, 1; 36, 9 (33, 26 οὖκ ἀν ώς φοξὸς . . . διεβάλλετο); εύρίσκομαι 34, 24; 43, 1 (35, 21 ος . . . ως τις ἀνὴρ θαυμαστὸς δείκνυται).
- D. De genetivo. Recentioris graecitatis scriptores pro casibus simplicibus saepe adhibere dictiones praespositionales Schmid<sup>2</sup>) docuit. Sed Tatianus contrarium usum paucis locis exceptis praebet. Quod comprobari potest imprimis usu 1. genetivi partitivi, pro quo recentiores scriptores plerumque έξ, ἀπό, ἐν praepositiones usurs pabant<sup>3</sup>). Tatianus autem illas praepositiones nusquam, genetivum partitivum 14<sup>iens</sup> adhibet his locis: 1, 4 Τελμεσσέων οἱ δοκιμώτατοι; 1, 6 Ἰσαύρων οἱ παλαίτατοι; 6, 22 οὐδεμία τῶν ψυχῶν; 10, 4 ἐνὸς αὐτῶν; 12, 24 τὸ μέν τι αὐτῆς; 13, 17 οἱ μέν τινες αὐτῶν; 19, 5 ἔκαστον αὐτῶν; 20, 1 ἔτερον τῶν κακῶν; 25, 21 τῶν κακῶν τὰ ἐλάττονα; 27, 23 τὸ μέν τι ... αὐτοῦ; 31, 7 ποιητῶν ... πρεσβύτατον; 31, 7 ἔκάτερον αὐτῶν; 38, 8 ἀφηγεῖται τινος αὐτῶν; 43, 6 τοῦ ... πρεσβυτάτον τῶν προειρημένων.
- 2. Persaepe (31<sup>iens</sup>) exstat genetivus comparationis. 3, 7, 27; 4, 1; 5, 11; 10, 7; 11, 30; 12, 19, 21; 14, 8; 21, 24; 22, 2, 17; 29, 3; 31, 5, 11; 32, 7, 9, 15; 34, 7, 23; 37, 9, 19, 24, 25; 38, 10; 39, 6; 40, 6; 41, 2, 16; 42, 2, 13. Pro hoc genetivo legimus bis  $n\alpha\varrho\alpha$  c. acc. 3, 6; 7, 24. Qui usus invenitur raro apud scriptores antiquos, saepius

<sup>1)</sup> Blass p. 88. 2) II p. 242 in adnotat. 3) Blass p. 108 sq.; Schmid II p. 38 56.

in xouv \( \tilde{\eta} \) scriptis velut in NTo \( ^1 \)). Deest genetivus comparationis in hodierno Graecorum sermone \( ^2 \)).

ἤ vel ἤπερ raro post comparativum exstant. μᾶλλον ἤπερ 15, 6. 9 invenitur. 41, 3 ἤπερ sine μᾶλλον voce exstat: χρη τῷ πρεσβεύοντι κατὰ τὴν ἡλικίαν πιστεύειν ἤπερ τοῖς . . . Ἑλλησιν. ἔτερον ἤ 16, 19. 20; 30, 27 legitur similiterque intelligendus est locus 18, 13 τι λέγειν ἔχομεν ἢ . . .

Invenimus ergo  $\mathring{\eta}$  post comparativum verum bis, genezitivum  $31^{\text{iens}}$ . Schwab³) dixit genetivum ad  $\mathring{\eta}$  voculam rationem habere quam 18 ad 1 apud poetas, quam 5, 5 ad 1 apud prosae scriptores Atticos, atque ab omnibus xouv $\mathring{\eta}$ s scriptoribus usurpari genetivum triplo plus quam  $\mathring{\eta}$  vocem. Tatianus igitur cum artificio quodam genetivum saepius adhibet quam scriptores sui temporis et Attici.

3. Saepe legimus genetivum post transitiva habentia sensum partitivum. Nusquam ne hic quidem praeposiziones Tatianus adhibet ut NTi scriptores 4). Legimus μετέχω τινός 15, 19; μεταλαμβάνω τινός 12, 4; 13, 11; 17, 15; 20, 5; 22, 23 (12, 7 γίνομαι μετά τινος, sed locum corruptum esse apparet).

απολαύω verbum in NTo 4) nusquam obvium exstat cum genetivo 18, 20; 20, 22; 33, 7; 35, 3 et δνέναμαι 9, 19; αμοιρέω 15, 14; πεμπλημι 30, 23 item cum gen. coniunguntur 5).

4. Hoc loco addo verba adipiscendi similisque notionis: ψαύω τινός 28, 14; ἔχομαι 34, 3; ἀντέχομαι 28, 20; ἀντιποιέομαι 36, 23; 37, 8; ἐφίεμαι 2, 12; 12, 8; 13, 26; τνγχάνω 33, 10; δεομαι 26, 21; χρήζω 12, 6; 26, 22; 33, 24.

<sup>1)</sup> Kühner II, 1 p. 511; Blass p. 110. 2) Thumb, Handb. § 104. 3) histor. Syntax der griech. Comparation (Würzburg 1894) II p. 92. 4) Blass p. 102 sq. 5) De genetivo partitivo sequente verba transitiva dicit Schmid III p. 51 sq.: »Die Κοινή hat diese Struktur zu Gunsten der transitiven aufgegeben u. mit Recht gelten solche Genetive den späteren Grammatikern für Atticismen.«

Accedunt κατακούω 14, 5; 18, 21; ἐπακούω (ὑπακούειν codd.) 30, 29 (ἀκούω τι legimus 34, 5).

- 5. Verba reliqua cum genetivo coniuncta enumero: ἀξιόω (τινά τινος) 9, 28; 11, 13; 29, 24; 36, 3; ἀπαλλάττω 11, 29; ἀπείργω 42, 9; ἀποδέω 20, 28; ἀποπαύομαι 18, 19; ἀποπετομαι 20, 22; ἀποφέω 23, 22; ἀποσπάω 30, 14; ἀποτέμνω 28, 4; ἀποφέρομαι 1, 13; ἄρχω 7, 27; ἀφηγεομαι 38, 7; ἐπικωρέω 26, 17; ἐξαμελέω 26, 19; ἐπικαίνω 40, 3; ἐπικρατέω 15, 11; 30, 22; ἡγεομαι 1, 15; παταγελάω 11, 11; καταγινώσπω 29, 17; 35, 8; παταφρονέω 11, 30; 20, 26; 21, 3; 29, 2. 5; πατεξονσιάζω 17, 3; μέλον μοί ἐστι = μέλει μοί τινος 35, 23 (cf. 3, 15; 6, 24); μεταβαίνω 22, 13; παραιτέομαι (τινά τινος) 7, 29; παρατρέπω (τινά τινος) 19, 12; προνοέω 3, 7; προὔχω 16, 24; 42, 18; στερέω 9, 6; χωρίζω 5, 25; 33, 3. 11. Usitatiores sunt dictiones ἀποπέτομαι ἀπό τινος; μεταβαίνω ἔπ τινος.
  - 6. Genetivus pretii exstat 2, 14; 11, 10; 20, 18.
- 7. Post εἰμί verbum legimus genetivum 10, 2; 13, 3; 16, 26; 19, 17. 26. 30. ἔστι τί τινος significans idem quod dictio Latina est alicuius (officium) non invenitur. 29, 16 autem Tatianus dicit τὸ . . . περὶ τοιαύτην ἀσχολεῖσθαι ζήτησιν νομοθετοῦντός ἐστιν ἔργον.
- 8. Rarius genetivus sequitur adiectiva. Enumero omnes locos: αἴτιος 13, 4; 18, 15; 32, 22; ἀνενδεής 5, 13; δεκτικός 16, 11. 12; διάφορος 13, 7; ἔκβλητος 9, 26; 10, 24; κενός 6, 5; κοινός 12, 29; μεστός 33, 31; 37, 13; συγγενής 2, 6 (cf. p. 35); σχετικός 16, 21.

Mentione denique dignus est locus non integer 15, 26, quo coniungitur genetivus cum voce δμοιος. Nam reliquis locis semper dativum invenimus, etiam in eodem enuntiato 15, 27 (cf. p. 35).

E. De dativo. Recentioris graecitatis scriptores 1) saepe pro dativo usurpant dictiones formatas praepositios

<sup>1)</sup> Blass p. 111 sqq.

nibus ɛt̄ς et ɛ̄v, atque dativum deesse sermoni Graecorum hodierno¹) notum est. Eodem modo quo in NTo in Tatiani oratione non raro dativum legimus, sed nusquam confunditur cum illis locutionibus praepositionalibus²).

- 1. δουλεύω 19, 7 cum dat. conjungitur. Idem legimus in NTo 3). υπηρετέω μοιχείαις 19, 8 exstat. - προσκυνέω semper secundum legem Atticam coniungitur cum acc. 2, 27; 5, 7.9; 11, 6. 14; 13, 20. In NTo legimus et accusativum et dativum. - δοκέω c. dat. 9, 3; 28, 19. αποθνήσεω τινί significans: »einer Sache absterben« semel legitur 12, 10. - ἀποτάσσομαι valedico cum dat. κοινής scriptorum 4) proprium est verbum 2, 9. Dicit Phrynichus 5): αποτάσσομαι σοι έκφυλον πάνυ γρη γαρ λεγειν ασπάζομαι σε, ούτω γάρ καὶ οἱ άρχαῖοι εύρισκονται λέγοντες, ἐπειδάν απαλλάττωνται αλλήλων. - ξαυτον έψεύσατο legimus 21, 22 (cf. 4, 6; 29, 4). In NTo interdum dativus legitur. -Semper coniunguntur cum dativo verba πείθομαι 2, 28; 15, 4; 19, 13; 23, 22; 26, 16; 29, 11; 30, 7. 20; 33, 3; μαρτυρέω 9, 11; 25, 25; ἐπιμαρτυρέω 4, 9. – πιστεύω cum dat. personae 6, 25; 19, 27; 20, 8. 9; 41, 3 (6, 28 cum accus. rei). Addo apud alios scriptores hoc verbum saepe coniungi cum praepositionibus 6). 11, 12 τὶς .... φήσας πεπίστευται legitur pro τινι φήσαντι.
- 2. εἰμί c. dat. 1, 16; 20, 17; 37, 3; 39, 15 legitur, velut 20, 17 ἐκείνοις ἔθος ἐστί,
- 3. Dativus coniungitur cum passivo 16, 17 ημῖν συντετακται; 32, 18 ημῖν . . . εἰρήσθω; 43, 7 ημῖν . . . εἰρηται (cf. p. 21). Schmid ) dicit atticistas denuo usurpasse has formas inusitatas τῆ κοινῆ.

<sup>1)</sup> Thumb, Handb. § 39. 2) dicit Schmid III p. 56 de dativo obvio in xouvỹs scriptis: »Je mehr er faktisch in der gesprochenen Sprache aufhört gebraucht zu werden, desto krampfhafter hält ihn die Schriftsprache fest und desto mehr Fehler werden in seiner Anwendung gemacht.« 3) Blass p. 111 sqq. 4) Puech p. 29. 5) Rutherford p. 75. 6) Blass p. 112. 7) IV p. 611 sq.

- 4. Dativus ethicus saepe exstat et cum inf. 11, 4; 26, 13 τί μοι καὶ τεθηπέναι τὸν Πυθικὸν αὐλητήν; 26, 14; 34, 13; 36, 12; 38, 2; et cum indic. 11, 13 (cod. P.) τί μοι . . . σεσυλήκατε (cf. p. 21); 12, 8. 9; 20, 12 (τί δε μοι θεοποιεῖς τὰ ἐν κόσμφ); 27, 22.
- 5. Dativus sociativus legitur apud haec verba: ἀναμίγνυμι 20, 6; ανθίσταμαι 26, 29; αντερείδω 31, 15; αντιδοξέω 4, 16; αντισοφιστεύω 14, 30; διαλέγομαι 28, 8; διαμάχομαι 28, 21; έγγίζω 39, 5; επομαι (deest in NTo) 14, 27; 15, 16; 26, 28; 33, 4; ζεύγνυμι 16, 5; κατακολου-9εω 15, 10; 20, 14; 22, 5; 28, 14; κοινωνέω 21, 8; 25, 5; παλαίω 33, 18; παρακολουθέω 14, 4; πολεμέω 28, 6; συγγίνομαι 9, 11; 29, 21; συγκρίνω 23, 7; 24, 16; συμπεριπλέκομαι 15, 2; συναγωνίζομαι 21, 17; συνακολουθέω 7, 28; συναποθνήσαω 14, 22; συνδειπνέω 20, 3; συνδιατίθεμαι 25, 7; συνεξακολουθέω 7, 25; συστρατεύομαι 37, 21. Ac= cedunt haec adiectiva: δ αὐτός c. dat. 2, 3; 16, 26; 42, 4; δμοιος 2, 4; 4, 10; 13, 19; 15, 18. 26; 16, 14; 17, 28; 18, 3; 27, 30; 41, 6 (de genetivo 15, 26 cf. p. 33); ἐναντίος 4, 13; ἐσοδύναμος 6, 13; συγγενής 15, 5 (cf. p. 33); σύμφωνος 27, 4; συνδίαιτος 14, 26; ξπ' ἴσης 5, 12; 33, 17.
- 6. Nonnulla verba cum praepositionibus composita ponuntur cum dativo. ἐγκυρέω 36, 27; ἐμβακχεύω 17, 20; ἐναπόκειμαι 7, 2; ἐνδιατρίβω 37, 1; ἐντυγχάνω 28, 27; 30, 5; ἐπανίσταμαι 7, 26; ἐπιφοιτάω 20, 19 (coniungitur cum acc. 36, 26); περιτυγχάνω 26, 2; προσανέχω 19, 28; προσάπτω 9, 4; 22, 10; προσανάπτω 19, 10¹); προσαρτάομαι 23, 14; προσγράφω 18, 8; προσέρχομαι 17, 24; 20, 10; προσέχω (τὸν νοῦν) 13, 14. Accedit adiectivum προσεχής 21, 2.
- 7. Semper dativus exstat post has voces: χράομαι 14, 4; 19, 17; 38, 1; 41, 5; συγχράομαι 4, 22; καταχράομαι 2, 8; 3, 5; 14, 1; 15, 24; 20, 3; 28, 11; 31, 12; 33, 2; δικάζω iudex alicuius sum 6, 21; ἔοικα 20, 16; 27, 20;

<sup>1)</sup> Puech p. 29 4.

30, 18; λοιδορέομαι 27, 1; 30, 27 (λοιδορέω τινά 23, 7; 25, 5): τυραντέω 9, 10; φθονέω 1, 2.

8. Dativus instrumenti exstat 2, 19. 20; 3, 1. 2. 18. 20; 4, 27; 5, 6. 21; 7, 14. 21; 8, 3. 6. 19; 10, 22; 13, 10. 21; 15, 8; 16, 29; 17, 6. 19. 20; 18, 2. 4. 9. 10; 19, 11. 22; 20, 15; 21, 1. 5; 22, 9; 24, 24; 25, 13; 26, 5; 27, 17; 29, 30; 33, 14; 37, 3; προφάσει 3, 3; 24, 19; ήδομαι c. dat. 8, 24; 9, 9; sed 2, 24 legimus ἐν οἶς ηρέσκενο (de loco 10, 7 cf. p. 40 sq.).

έν c. dat. pro instrumentali iam apud Atticos 1) reperitur interdum, multo saepius in κοινῆς velut NTi scriptis ita, ut in hodierno Graecorum sermone dativus instrumenti desit 2). Tatianus ergo contra sui temporis usum hac in re Atticum sermonem imitatus est 3), excepto loco 2, 24.

- 9. Idem fecit in usu dativi modi semel tantum obvii in NTo (Ph. 1, 18), ter autem apud Tatianum 18, 17; 20, 5 τρόπφ τῷ αὐτῷ; 30, 3 ὅτφ τρόπφ (de accus. modi cf. p. 38).
- 10. Dativus locativus deest, temporalis  $^4$ ) autem exstat 23, 13  $\mu u \tilde{\alpha}$   $\nu \nu \kappa \tau t$ ; 42, 20  $\gamma \epsilon \gamma \sigma \nu \epsilon$   $\epsilon \nu \delta \epsilon \kappa \dot{\alpha} \tau \eta$   $\gamma \epsilon \nu \epsilon \tilde{\alpha}$   $\mu \epsilon \tau \dot{\alpha}$   $^3 I \nu \alpha \chi \sigma \nu$ .
- 11. Dativus mensurae ponitur, ut significetur, quot annis ante vel post aliquam rem aliquid acciderit 5). Legimus 38, 11 προ . . . τῆς . . . , ἡγεμονίας ἔτεσι ἐβδομήποντα.
- 32, 10/11 προ των ολυμπιάδων . . . αὐτον γεγονεναι . . . μετὰ τὴν . . . ἄλωσιν ἔτεσι τετραποσίοις.
- 42, 21 προ των ολυμπιάδων έτεσιν ξχατόν.
- 32, 8 μετά την . . άποικιαν έτεσιν έκατόν.
- 32, 9 ὕστερον τῶν Ἰλιακῶν ἔτεσι διακοσίοις similiterque 32, 15; 43, 3.

<sup>1)</sup> Kühner II, 1, p. 464 sq. 2) Thumb, Handb. § 202; Kuhring, de praepos. Graec. in chartis Aegyptiis usu (Bonnae 1906) p. 33. 3) Thumb, gr. Spr. p. 125. 249. 4) Kühner II, 1, p. 446. 5) II, 1, p. 440 sq.

- 40, 6 πρεσβύτερος . . . των Ἰλιακων έτεσι τετρακοσίοις.
- 42, 1 μιᾶ τῶν Τοωϊκῶν προγενέστερος πέφηνε γενεᾶ.
- 37, 24 τῆς . . . άλώσεως πρεσβύτερος πάνυ πολλοῖς ἔτεσι.
- 42, 8 δυσὶ προάγων (verbum habet comparativi notionem) γενεαῖς τῶν Ἰλιακῶν.

Restat 32, 5: ἀποικίαν ή ἐστι μετὰ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἔτη τῶν Ἰλιακῶν, quo cum loco comparari potest Xen. Hell. I, 1, 2: μετ' ολίγον τούτων  $\equiv$  ολίγω ὕστερον τούτων  $^1$ ).

- F. De accusativo. Supra iam dixi de accusativo coniuncto cum verbis δουλεύω, προσκυνέω, ψεύδομαι, λοιδοφέω, ἐπιφοιτάω (cf. p. 34. 35. 36).
- 1. Enumero alia verba quae ponuntur cum accusativo. ἄδω (τί) 34, 21; αἰδέομαι (τί) 36, 17; αἰχμαλωτεύω (τινά) 20, 15; ἀσκέω (τί) 20, 27; βλάπτω (τινά) 17, 27; 27, 10; βλέπω (τινά) 8, 12; (τί) 35, 22; γελάω (τινά) 3, 4; (τί) 4, 6; 35, 10; διαγελάω (τινά) 23, 12; διαχράομαι interficio 9, 20; δνσχεραίνω (τί) 37, 11 (sed πρός τι 28, 28); ἐπιποθέω (τί) 22, 14; εὐεργετέω (τινά) 10, 11; ζηλέω (τινά) 26, 24; θεραπεύω (τινά) 20, 10. 13; κανχάομαι (τινά) 18, 17; κλαίω (τινά) 9, 14; κολακεύω (τινά) 2, 26; 4, 18; λανθάνω (τί) 17, 23; μνημονεύω (τί) 35, 15; μοιχεύω (τινά) 36, 4; περιμένω (τί) 2, 1; πολνπραγμονέω (τινά) 26, 15; δινανλέω (τί) 25, 8; σεμνύνομαι (τί) 2, 19; 11, 4; 12, 1; τεθηπα (τινά) 26, 13; ὑπομένω (τί) 12, 1; φεύγω (τινά) 29, 5; χλενάζω (τί) 24, 19.

Legimus 6, 28 τὸ εἶναι πεπίστευκα significans me esse mihi persuasi; πιστεύω τινί exstat 6, 25; 19, 27; 20, 8.9; 41, 3.

2. Supra iam memoravi locum 26, 10 κέχηνε ... μέγα valde hiat (cf. p. 28). Hoc loco ascribo 25, 9 κινοῦνται ... κινήσεις.

<sup>1)</sup> Kühner II, 1, p. 391. Schmid III p. 287 hanc structuram imitari sermonem Latinum putat.

- 3. Persaepe legitur accusativus duplex: a) ἀποκρύπτο μαι τινά τι 29, 4¹); ἐκπαιδεύω τινά τι 15, 17 (1, 10 διδάσκω τινά ἄδειν). b) ποιέω τινά τι 5, 27; 6, 3; 7, 9; 13, 14; 21, 25; 36, 16; ποιέομαι 31, 2; 38, 3; ἀναδείκνυμι 7, 25; ἀποδείκνυμι 10, 1; 43, 3 (cf. 36, 9); ἀποκαλέω 1, 9; ἀποφαίνομαι 5, 10; 23, 21; 32, 19; γινώσκω 27, 26; ἐπιγινώσκω 28, 13; θεωρέω 11, 26; κτάομαι 23, 2; λαμβάνω 18, 26; 21, 16; νομίζω 6, 24; οἶδα 5, 24; παραλαμβάνω 5, 16; 31, 12; παρίστημι νεl παριστάω 2, 16; 31, 4; 43, 14; συνελέγχω 21, 6; φημί 8, 22. Sed legimus ἐκκηρύττω τινὰ ὡς τινα 28, 30 (cf. p. 31) et similiter παραβραβεύω 41, 10, quo loco Eusebium sequor (codd. παραπρεσβεύω).
- 4. Accusativum limitationis rarius legimus: 17, 27 τὶ βλάψωσι; 17, 28 φίλοι κακοὶ τὴν γνώμην ὑπάρχοντες; 35, 1 Αθηναίου τὸ γένος; 38, 8 τινὸς αὐτῶν ὄνομα Ναβουχοδονόσος; 43, 11 παιδευθεὶς τὰ ὑμετερα.
- 5. Legimus accusativum modi τον αὐτον τρόπον 6, 28; 7, 9; 19, 29; similiter 24, 3; 37, 8 (de dativo modi cf. p. 36). Addo hanc structuram raro inveniri in papyris, quae κατά, ἐξ, ἐν praepositiones valde frequentant ²). Sed Tatianus neque adhibet praepositionales dictiones pro casis bus obliquis neque confundit accusativum cum genetivo aut dativo, quod magis magisque in κοινῆ dialecto obsers vamus ³). Ascribo e LXX: Deuter. 5, 21 οὐκ ἐπιθυμήσεις τῆν γυναϊκα τοῦ πλησίον σου.
- 6. Accusativum absolutum, quam structuram in posteriore graecitate velut apud Polybium 4) evanescere neque inveniri in NTo constat 5), legimus his locis;
- 13, 7 θάτερον ... θατέρου ον διάφορον cum aliud ab alio differat.
- 28, 17 δέον σε λαλεῖν cum te loqui deceat.

<sup>1)</sup> Kukula p. 8 sq. 2) Völker, papyr. Graec. syntaxis specimen (Bonnae 1900) p. 13. 3) Völker p. 5 sq. collegit multos locos e papyris. 4) Goetzeler, de Polybi elocutione (Wirceb. 1887) p. 28. 5) Blass p. 257.

Quam structuram atticistae 1) denuo saepius adhibent. Huc addere liceat 2, 6 τὸ πάντων ἀτοπώτατων quod omnium absurdissimum est, et 16, 17; 41, 14 τὸ δὲ νῦν συν έχον, quod autem maxime ad hanc rem pertinet, quae dictio inde a Polybio κοινῆς scriptoribus usitata est.

De accusativo posito post adiectiva verbalia cf. cap. IX, I.

## VIII. De praepositionibus.

In proximis stellula apposita in NTo eandem consuetudinem quam in Tatiano observari indicat. Usui mihi erant Blassii paginae 123 sqq. et Kühneri II, 1, 448 sqq.

A. 1. \* $\vec{\alpha} \ \nu \ \tau \ \ell$  c. gen. legitur duobus locis 10, 8; 15, 20 (\*) anstatt\*(). Non invenitur ad causam pertinens (=  $\delta \iota \vec{\alpha} \ \tau \iota$ ), quod legimus et apud Atticos 2) et Polybium 3), NTi scriptores, Diodorum, atticistas.

2. \* $\pi \varrho \delta$  c. gen. exstat 8 iens semper ad tempus pertinens 6, 22 ( $\pi \varrho \delta \tau \tilde{\eta} \varsigma \tau \epsilon \hbar \epsilon v \tau \tilde{\eta} \varsigma$ ); 7, 11; 12, 25; 32, 1. 10; 38, 11; 41, 16; 42, 21.

3. \* $\alpha$  π δ c. gen. pertinet a) ad locum 2,3 (τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Αττικῆς); 7, 30; 8, 22; 17, 18; 18, 14. 21; 19, 23; 22, 16. 17; 25, 29; 27, 18; 29, 12; 37, 1; 40, 24; 41, 3 (15 iens); - b) ad tempus 39, 18 (δ. . ἀπ' Ἰνάχον χρόνος); - c) ad causam 7, 6 (γεγονὼς ἀπὸ τοῦ πνεύματος); 8, 26; 9, 3. 11; 13, 16; 29, 29; 36, 4; 40, 13 (8 iens); - d) ad instrumentum 5, 27 (ἀπὸ μιᾶς δαδὸς ἀνάπτεται); bis 9, 1; bis 13, 31; 18, 28; 33, 29; 34, 1; 40, 7; 41, 1; 42, 3 (11 iens); - e) ad

<sup>1)</sup> Schmid IV p. 80. Scholiastae structuram imitari sermonem Atticum dicunt. cf. III p. 78. 2) Schmid II p. 234 sq. 3) Krebs, Die Präpos. bei Polybius (Würzb. 1882) p. 33.

eum a quo aliquid accipitur (cf. παρά c. gen.) 1, 3 (ξπιτήδευμα . . . ἀπὸ βαρβάρων ἐκτήσατο); 1, 19; 28, 28.

Eadem invenimus apud Polybium. Mentione dignum est 13, 31  $\alpha \pi \delta \gamma \lambda \delta \tau \tau \eta \varsigma$  dictum praepositionale obvium 1) apud Philostratum, Herodotum, Arrianum 2). Ceteroquin Tatianus evitat et dictiones praepositionales pro adverbiis positas quales sunt  $\alpha \pi \delta \sigma \pi o v \delta \tilde{\eta} \varsigma$ ,  $\alpha \pi \delta \mu \epsilon \varrho o v \varsigma$  3) et confusionem praepositionum  $\alpha \pi \delta$  et  $v \pi \delta$  quam saepius in NTo observamus.

5. &v c. dat.  $78^{iens}$  exstat. Ad tempus pertinet 5, 16; 6, 8  $(\&v α ο χ \tilde{\eta})$ ; 13, 27; 15, 18; 18, 17; 25, 12. Sed multo notabilius est nusquam exstare confusionem praeposition num &vc et &v quae  $\&v v \tilde{\eta} c$  propria est  $^6$ ). Hac igitur in reatticismum agnoscimus.

De ἐν praepositione semel posita pro dativo instrumens tali supra egi (p. 36). Restat, ut commemorem Kukulam ) bene explicasse verba tradita 10, 7: οἱ ἐν τοῖς πεσσοῖς

<sup>1)</sup> Schmid IV p. 444. 2) Grundmann p. 71. 3) Schmid II p. 235; Krebs p. 47. 4) Schmid IV p. 627. 5) I p. 398; II p. 238; III p. 283. 6) Thumb, gr. Spr. p. 125; Mommsen, Btr. zu der Lehre von den griech. Präpos. (Berlin 1895) p. 36. 7) p. 23.

αθύροντες, ut neque Wilamowitzium ἐν reicientem neque Maassium 1) ἄρχοντες pro αθύροντες ponentem sequi necesse sit 2).

6. \*σύν c. dat. invenitur 12 iens, bis 5, 20; 7, 28; 14, 14; 24, 12; 27, 9; 32, 12; 34, 5; bis 34, 25; 35, 26. Legitur συνάμα c. dat. 18, 1. Item duodecim locis exstat μετά c. gen. Omittere licet quae hac de re disseruit Mommsen³) enumerans Tatiani singulos locos. Notabile est Tatianum satis crebro usurpasse σύν praepositionem qua rarius utebantur scriptores posterioris graecitatis⁴). Mentione denique dignus est locus 18, 12 τῶν κατὰ τὸν Δημόκριτον ξυμπαθειῶν. Sed ξυμπάθεια vox atticismus non est⁵), quia Tatianus usurpat Democriti dictionem, cuius in fragmentis⁶) saepius ξυν — invenitur, velut 32. 38. 54. 58. 76. 77. 95 al. Qua de causa codicem P (συμπαθειῶν) non sequimur.

7. \* $\alpha \mu \alpha$  c. dat. bis exstat 18, 1; 22, 30; etiam apud Polybium legimus, semel in NTo (Mt. 13, 29). De

συνάμα ν. 6.

8. εἰς c. acc. exstat  $27^{iens}$ , plerumque pertinens ad locum (40, 19 ή . . εἰς τὴν Κρήτην ἀνακομιδή) aut ad id quod efficiendum est (39, 2 ξύλων . . ὕλην εἰς τῆν τοῦ ναοῦ κατασκενὴν ἐδωρήσατο). Notabiles sunt hi loci: 6, 19 εἰς τὸ παντελές omnino, qua dictione etiam Aristides τὸ atticista utitur; 20, 29 εἰς οὐδὲν χρήσιμον inutiliter (cf. ἐπί III c); 20, 7 τὴν εἰς αὐτὸν κοινωνίαν (pro σύν vel μετά). De confusione prapositionum εἰς et ἐν cf. p. 40.

9. ως c. acc. quae praepositio deest in NTo uno loco legitur 37, 1 τὰς ἀφ' ὑμῶν ως αὐτοὺς ἀνακομισθείσας ἀνδοι-άντων ποικιλίας. Multo saepius adhibetur a Polybio

<sup>1) »</sup>Tagesgötter« (Berlin 1902) p. 27 63. 2) Puech p. 119 sq.; 31. 3) Btr. p. 402. 548 sqq. 4) Schmid IV p. 625 sqq.; Krebs p. 34 sqq. 5) Thumb, gr. Spr. p. 56; Meisterhans p. 220; Moeris p. 200: ξυμφώνως Άττικῶς, συμφώνως Ἑλληνικῶς καὶ κοινῶς. 6) Diels, Die Fragemente der Vorsokratiker (Berlin 1903). 7) Schmid II p. 237.

atticistisque 1). Illis temporibus usitatam fuisse comprosbatur usu Graecorum hodierno 2).

B. 1. κατά I. c. gen. pertinet a) ad eum in quem impetus fit 4, 21; 12, 2 (Ενα ... κατὰ πάντων τὸν θάνατον); 33, 24; 37, 13; — b) ad locum 27, 20 (κατὰ βαράθρων πίπτετε). — c) Simili modo quo in scriptis Atticis legitur pro πάντως, δλως νοχ κατὰ παντός, καθ δλον exstat dictio κατὰ κενοῦ 5, 23 frustra.

II. c. acc. persaepe exstat (112 iens). a) 65 iens habet sententiam praepositionis secundum (etiam 23, 16 φθονερος ό Ζεὺς καθ' ὑμᾶς, ubi Harnack non recte vertit »neidisch . . auf euch« cf. 29, 29 εύρων . . παρά . . 'Ρωμαίοις τον κατ' αὖτούς Λατιάριον Λία . . .) Usitata est dictio: καθ' είμαρ- $\mu \mathcal{E} \nu \eta \nu = 7, 21; 8, 7; 10, 9; 11, 25; bis 12, 9.$  Hoc loco enumero dictiones κατ' αλήθειαν re vera 4, 11; 28, 4; 36, 21; κατά συγγνώμην indulgenter 22, 9. - b) Pertinet ad locum (»durch - hin«) 4, 4 (αί κατά την Σικελίαν τοῦ πυρός αναφυσήσεις); 28, 29. – c) Saepius pertinet ad tempus velut 39, 5, 8, 10, 13, 16, 23; 40, 5, 11, 13, 14, 15; al. Hoc loco addenda est dictio κατ' ολίγον paulatim 3, 16 qua etiam Aelianus utitur<sup>3</sup>); κατὰ καιρούς 27, 7 variis tempo= ribus; κατὰ χρόνον 13, 13 tempore procedente. - d) Com= pluries exstat κατά c. acc. pro παρά c. dat.: καθ' ήμᾶς 37, 7; 38, 9; 41, 11; et καθ' ψμᾶς 28, 31. Simile legimus 36, 2; 41, 5 (cf. παρά II.). - e) καθ' ξαυτόν per se vel similes dictiones exstant 14, 10. 16; 18, 28; 19, 3. – f) κατά legitur pro genetivo 36, 8: ή κατὰ τὸν Αριστόδημον .. πλαστική; 41, 11 Ιστορίας τε της κατά τούς ημετέρους νόμους. Imprimis circumscribitur genetivus hoc modo, si dependet ab altero genetivo, velut 41, 11. Quem usum invenimus saepius in posteriore graecitate 4), non apud atticistas. – g) κατά con=

<sup>1)</sup> Schmid IV p. 631. 2) Thumb, Handb. § 202. 3) Schmid III p. 285. 4) IV p. 628, cf. indic. Galen. Inst. log. edid. Kalbfleisch (Lips. 1894); Kuhring p. 12.

funditur cum  $\pi \epsilon \varrho \ell$  c. gen. 29, 11 τοῦ καθ'  $H \varrho \alpha \kappa \lambda \epsilon \alpha \lambda \delta \gamma \sigma v$ ; 3, 26 τῷ κατὰ τὴν ἐκπύρωσιν λόγφ. — h) Restat 13, 11 καθ' ἕκαστα singulatim; 30, 3 κατ' ἐμαντὸν γενόμενος mecum reputans.

2.  $\delta\iota$  ά I. cum genet. exstat  $63^{\text{iens}}$ . Pertinet a) saepe ad instrumentum velut 20,11.12.20; - b) ad locum (»durch«) 5, 2. 10 ( $\pi v \epsilon \tilde{v} \mu \alpha \ldots v \delta$  διὰ  $\tau \tilde{\eta} \varsigma$   $\tilde{v} \lambda \eta \varsigma$  δι $\tilde{\eta} \varkappa o v$ ); - c) ad tempus (»während«) 13,25; 15,24 (διὰ  $\tau o \tilde{v}$   $\tilde{\varsigma} \tilde{\eta} v$ ); 15,24 (διὰ  $\pi \alpha v \tau \delta \varsigma$  perpetuo); - d) ad modum quo aliquid fit 15,11 διὰ  $\tau \delta \lambda \mu \eta \varsigma$  imprudenter; 43, 4 διὰ  $\delta \varrho \alpha \chi \epsilon \omega v$  breviter.

II. c. acc. exstat  $66^{iens}$  causam significans ex qua aliquid fit. Tribus locis legitur pro  $\tilde{v}\pi\delta$  c. gen. 9, 5  $(\delta\iota\alpha)$   $\tilde{v}\delta\nu$   $M\epsilon\lambda\epsilon\alpha\gamma\varrho\sigma\nu$  . . .  $\epsilon\sigma\iota\epsilon\varrho\tilde{\eta}\sigma\vartheta\alpha\iota$ ; 9, 6. 15. Pertinet ad tempus ("während") 11, 3  $\delta\iota$  olvo $\chi\sigma\iota\alpha\nu$ .

3. \*μετά I. c. gen. exstat  $12^{iens}$  (cf. σύν). Ad personas pertinet 8, 18; 9, 26; 14, 12; 21, 19; 34, 25; ad rem μετὰ πάσης ἀκριβείας 39, 25; 41, 15; 42, 15 et similiter bis 15, 22; 26, 26. De loco 12, 7 qui corruptus est 1) nihil disseri potest.

II. c. acc. 26<sup>iens</sup> ad tempus pertinet (»nach«); uno loco 3, 5 τὰ μετὰ σελήνην idem quod τὰ ὑπὸ σελήνη significat.

4.  $\sqrt[6]{\pi} \epsilon \varrho$  c. acc. ter legitur 22, 21  $\tau \alpha \sqrt[6]{\pi} \epsilon \varrho$   $\tau o \tilde{v} \tau o v$   $(\tau o v)$   $o v \varrho \alpha v o v)$  et bis 37, 14 similia traduntur. Qui usus interedum quamquam raro exstat in scriptis Atticis, sed non invenitur in NTo. Tatianus non confundit  $\sqrt[6]{\pi} \epsilon \varrho$  et  $\pi \epsilon \varrho \ell$  c. gen. quod observatur apud Polybium<sup>2</sup>) atticistasque Aelianum et Philostratum<sup>3</sup>).

C. 1.  $\ell \pi \ell$  I. c. gen. legitur  $17^{iens}$ . Pertinet a) ad locum 9, 25. 29; 12, 28; 21, 22; 25, 10  $(\ell \pi \ell) \tau \tilde{\eta} \zeta \sigma \pi \eta \nu \tilde{\eta} \zeta)$ ; 35, 8. 11. — b) ad tempus (»zur Zeit von«) 32, 6; 40, 12. 15. 16; 42, 19; et 40, 3 quo loco codices Tatiani  $\ell \pi \ell \theta o \varrho \omega \nu \ell \omega \zeta$  ponunt, Eusebius  $\ell \tau \tilde{\eta} \delta \theta$ . Talibus in rebus dubium esse, utrum Tatiani an Eusebii codices rectum tradant, Puech<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Puech p. 1222. 2) Krebs p. 41 sq. 3) Schmid III p. 290; IV p. 466. 4) p. 1482.

docuit. Addo  $\tilde{v}\pi\dot{o}$  praepositionem c. gen. hunc sensum sub regno alicuius habentem nusquam legi apud Tatianum; sed cf. infra p. 46, 5, I. — c) Pro adverbio legimus 24, 15  $\tilde{\epsilon}\pi i \ \tilde{v}\pi o \vartheta \epsilon \sigma \epsilon \omega \varsigma$ ; 32, 18  $\tilde{\epsilon}\pi i \ \kappa \epsilon \varphi a \lambda \alpha i \omega v$ ; 5, 12; 33, 17  $\tilde{\epsilon}\pi'$  i opc.

II. c. dat. exstat 9<sup>iens</sup>. Pertinet a) ad locum 9, 26  $\xi\pi$ ι τοῖς ὄρεσι (cf.  $\xi\pi$ ι I); — b) ad id quod efficiendum est 2, 13; 3, 23; bis 3, 24; 3, 25; 14, 13 (ἀνισταται .  $\xi\pi$ ι συντελεία τοῦ κόσμου); 25, 19; — c) Restat 28, 23  $\xi\pi$  ἀκριβεία »auf Grund genauer Untersuchung«. Usitatius est μετά c. gen. aut  $\xi\pi$  ἀκριβές.

Sine ulla differentia invenimus in NTo post  $\ell\pi\ell$  praespositionem genetivum, dativum, accusativum. Tatianus satis crebro adhibet praepositionem  $\ell\pi\ell$  rarius usurpatam a scriptoribus  $\kappa \omega \nu \tilde{\eta} \zeta$  voculam  $\epsilon \ell \zeta$  praeferentibus quam ab Atticis 2).

2. παρά I. c. gen. exstat 7<sup>iens</sup> (cf. ἀπό) semper ad eum pertinens a quo aliquid accipitur. λαμβάνω παρά τινος 20, 28; 31, 15; ἐκπαιδεύομαι 20, 25; μανθάνω 36, 25; 38, 13; γινώσκω 41, 5; similiter 33, 7 τὰ . . . παρὰ θεοῦ (cf. παρά III).

II. c. dat. legitur  $62^{iens}$  pertinens semper ad locum vel hominem apud quem aliquid fit. Persaepe  $\pi\alpha\varrho$ '  $\eta\mu\bar{\imath}\nu$  vel  $\psi\mu\bar{\imath}\nu$  exstat pro  $\eta\mu\epsilon\tau\epsilon\varrho\circ\varsigma$ ,  $\psi\mu\epsilon\tau\epsilon\varrho\circ\varsigma$  (cf. p. 25).

<sup>1)</sup> Schmid I p. 399. 2) IV p. 45150.

III. c. acc. invenitur 9<sup>iens</sup>. a) Pertinet ad tempus (»während«) 15, 26. 28. Quem usum saepe in scriptis Atticis, raro apud Aristotelem, nusquam in NTo legimus <sup>1</sup>). Polyzbius <sup>2</sup>) multis locis similia usurpat. — b) παρά exstat pro genetivo comparationis 3, 6; 7, 24; adde 17, 8 παρ΄ ἀγγελους ἤλαιτώθησαν (»sie wurden unter die Engel erniedrigt«), quem locum Tatianus sumpsit e Psalm. 8, 6, et 28, 2 θάνατόν τε παρὰ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐξαίρετον, ubi voces ἤλαιτώθησαν et ἐξαίρετον notionem comparativi continent. — c) παρὰ φύσιν 25, 6; παρὰ λόγον 28, 11. — d) Pro καιά c. acc. vel ἐκ legitur 18, 30 παρὰ τὴν ποιὰν . . . σύνθεσιν γινώσκοντες.

NTum ponit sine ulla differentia tres casus post  $\pi \alpha \varrho \acute{\alpha}$  voculam, Polybius saepe usurpat  $\pi \alpha \varrho \acute{\alpha}$  pro  $\mathring{v}\pi \acute{o}$  c. gen. Ceteroquin Tatianus et Polybius eundem usum praebent.

3.  $\pi \, \epsilon \, \varrho \, \ell$  I. c. gen.  $31^{\text{iens}}$  exstat et idem significat quod germanicae praepositiones ȟber, inbetreff« velut 3, 15; 4, 8<sup>3</sup>).

II. c. dat., qui aliis quoque in scriptis perraro  $^4$ ) legitur non exstat nisi 13, 3 loco corrupto in parte codicum. Kouv $\tilde{\eta}_{\mathcal{C}}$  scriptores nisi in certis formulis non usurpant dativum  $^5$ ). Raro atticistae adhibent cum artificio quodam  $^6$ ).

III. c. acc. invenitur 20<sup>iens</sup>. Pertinet a) ad locum vel hominem circa quem aliquis est 9, 19; 32, 1.3.4.8; 37, 21; — b) ad tempus (circa) 32, 15; 42, 7; 43, 1; bis 43, 2; 43, 6; — c) ad id in quo aliquis vel aliquid versatur 7, 18 τὰ μὲν περὶ τοὺς ἀγγελους καὶ ἀνθρώπους τοῦτον ἔχει τὸν τρόπου; 10, 16 πρὶν τούτους περὶ τὰς προειρημένας τάξεις γενεσθαι; 29, 15 τὸ περὶ τοιαύτην ἀσχολεῖσθαι ζήτησιν; 32, 19 τὰς περὶ τοὺς λόγους δόξας; 33, 12 τῆς ὑμετερας περὶ τὴν ἀπιστίαν ἐπιμονῆς; 34, 22 περὶ τὰς ἤλακάτας; 38, 22 τὰ περὶ Χείραμον. Quam structuram iam in Atticis <sup>7</sup>)

<sup>1)</sup> Schmid III p. 286. 2) Krebs p. 51. 3) De τούτον voce Puech 1114. 4) Grundmann p. 58. 5) Schmid III p. 287. 6) IV p. 624. 7) Iannaris § 1640; Kühner II, 1 p. 495; Helbing, Präpos. bei Herod. p. 122.

scriptis obviam Aristoteles 1) saepius adhibet. — d) 4, 7 την περί τὸ δόγμα κληρονομίαν videtur περί c. acc. exstare progenetivo simplici.

4. πρός I. c. gen. uno loco legitur 10, 10 προς τοῦ

θεοῦ (»um Gottes willen«).

II. c. dat., quem casum Polybius interdum adhibet 2),

πρός non legitur.

III. c. acc. exstat 39 iens. Semper pertinet tribus locis exceptis ad locum, personam (»nach, gegen«) vel ad id quod efficiendum est. 14, 15 pertinet ad tempus πρὸς καιρόν et bis 30, 6 coniungitur cum comparativo et ως vocula (πρεσβντέραις vel θειστέραις ως πρός).

5. \*v π ο I. c. gen. legitur 40<sup>iens</sup>. Semper fere exstat post verba passiva aut talia quae vim passivi praebent velut post formas verbi γεγονέναι 5, 7; 6, 14; 22, 5. Duos bus locis, quod etiam invenitur in scriptis Atticis, apud substantiva exstat: 11, 23 ψπὸ θορέστον . . . την ἀναίρεσιν; 40, 18 ἡ ψπὸ Δαρδάνον . . . . πτίσις.

II. c. dat. non legitur. Iam antiquissimi scriptores hunc casum perraro ponunt<sup>3</sup>) atque ut  $\pi \epsilon \varrho \ell$  c. dat. ita  $\ell \pi \delta$  c. dat. artificiose usurpatum apud atticistas<sup>4</sup>) invenimus.

III. c. acc. duobus locis invenitur: 8, 19 ύπο την είμαρμενην πεπτώκασι sub fatum ceciderunt; 34, 19 τὰ ὑπ' ὄψιν ἐπιτηδεύματα quae ante oculos sunt.

In rebus grammaticis pertractandis non singulos, sed omnes locos scriptoris afferre necessarium esse Tycho Mommsen<sup>5</sup>) monuit. Hoc tantum modo fieri potest, ut certissime concludamus quid Tatianus praetulerit aut evitaverit. Quod ad efficiendum duas tabellas suppono, quarum altera ordinata est e frequentiae, altera e casuum ratione.

<sup>1)</sup> Diels, Gött. gel. Anz. 1894 p. 307. 2) Krebs p. 114. 3) Schmid II p. 243. 4) IV p. 624. 5) »Beiträge zu der Lehre von den griechischen Präpositionen«, programmata Francofurtensia 1874. 1876. 1879.

| Tabella I    |     | Tabella II        | c. gen. | c. dat.        | c. acc. | summa |
|--------------|-----|-------------------|---------|----------------|---------|-------|
| ယ်၄          | 1   | ယ်၄               |         |                | 1       | 1     |
| <i>ἄμα</i>   | 2   | કોંડ્ર            | _       |                | 27      | 27    |
| ἀντί         | 2   | ἄμα               |         | 2              |         | 2     |
| <i>υπέ</i> ο | 3   | σύν               |         | 12             |         | 12    |
| ποό          | 8   | $ec{\epsilon}  u$ | _       | 78             | _       | 78    |
| ές           | 11  | ἀντί              | 2       |                | _       | 2     |
| σύν          | 12  | πού               | 8       |                | _       | 8     |
| <i>દોડ</i>   | 27  | έξ                | 11      |                | _       | 11    |
| ἀπό          | 38  | από               | 38      |                | _       | 38    |
| μετά         | 39  | Siá               | 63      |                | 70      | 133   |
| πρός         | 40  | κατά              | 6       |                | 112     | 118   |
| ἐπί          | 41  | μετά              | 12      |                | 27      | 39    |
| ύπό          | 42  | νπέο              |         | - <sub> </sub> | 3       | 3     |
| περί         | 52  | ἐπί               | 17      | 9              | 15      | 41    |
| έν           | 78  | παρά              | 7       | 62             | 9       | 78    |
| παρά         | 78  | περί              | 31      | 1?             | 20      | 52    |
| κατά         | 118 | πρός              | 1       | _              | 39      | 40    |
| διά          | 133 | νπό               | 40      |                | 2       | 42    |
|              | 725 |                   | 236     | 164            | 325     | 725   |

Quibus ex tabellis concludimus haec de Tatiani usu:

I. Praefert dictiones praepositionales  $(\pi\alpha\varrho' \dot{\eta}\mu\bar{\iota}\nu = \dot{\eta}\mu\epsilon$ - $\tau\epsilon\varrho\circ\varsigma$  etc.), quod est proprium recentioris graecitatis <sup>1</sup>).

II. Praefert praepositiones κατά et διά. Etiam in hac re praebet eundem usum quem multi posterioris aetatis scriptores <sup>2</sup>), velut Polybius <sup>3</sup>), Philodemus, Diodorus, Sextus Empiricus, scriptores ecclesiastici.

III. Quamquam 164 locis exstat, dativus tamen occupat frequentiae gradum humiliorem. Nam omissis praeposis

<sup>1)</sup> Thumb, gr. Spr. p. 128: »Die reiche Gestaltung des präpositionalen Ausdrucks ist ein Kennzeichen der spätgriechischen Sprache«; Helbing p. 7. 2) Mommsen, Btr. p. 38. 3) Krebs p. 4.

tionibus  $\tilde{\alpha}\mu\alpha$ ,  $\sigma \hat{\nu}r$ ,  $\hat{\epsilon}r$  quae solo cum dativo coniunguntur casus tertius ponitur tantum post  $\pi\alpha\varrho\hat{\alpha}$  et  $\hat{\epsilon}\pi\ell$ , sed non sequitur voculas  $\pi\epsilon\varrho\ell$  (13, 3 loc. corr.),  $\pi\varrho\delta\varsigma$ ,  $\hat{\nu}\pi\delta$ . Atque dativum in posterioris graecitatis scriptis rarius exstare constat 1). Idem invenimus apud Polybium 2) et in NTo ita, ut desit dativus in hodierno Graecorum sermone 3).

IV. Genetivus, dativus, accusativus post praepositiones positi rationem habent inter se ut 1,44:1:2. Tatianus praefert accusativum eodem modo quo Polybius 4) (2,2:1:4,5) et scriptores rerum gestarum inde ab Heros doto usque ad Zosimum. Ex Helbingii 5) tabella Tastianum in casibus post praepositiones utendis eosdem fere numeros praebere quos Thucydidem (1,4:1:2,2) aperstum est.

V. Deest Tatiano ἀνά praepositio 6).

VI. Sine ulla differentia adhibetur σύν et μετά c. gen. VII. Diligenter discernitur usus praepositionum εἰς et ἐν (cf. p. 40) et evitatur confusio praeposionum ἀπό, ὑπό et ὑπέρ, περί quam illis temporibus saepe invenimus.

VIII. Denique confundit Tatianus contra legem Attiz cam nonnullas praepositiones. Sed perrara sunt, ut supra demonstravimus, exempla cuiusvis confusionis.

D. Restant nomina et adverbia quae cum casibus consiuncta pro praepositionibus usurpantur, ἄμα et ώς voculis exceptis.

1. χάριν c. gen. exstat 15<sup>iens</sup>. Postponitur post pros nomen τούτον 2, 9; 34, 24; τίνος 4, 22; 20, 9; 36, 18. Anteponitur reliquis omnibus locis 5, 7; 6, 21; 7, 16;

<sup>1)</sup> Thumb, gr. Spr. p. 125. 249. 2) Krebs p. 6. 3) Thumb, Handb. § 40. 4) Krebs p. 7; Mommsen, Btr. p. 30. 5) p. 11. 6) Hoc loco pauca de ἀνά vocula addo. Falso dicit Norden (Kunstprosa II p. 489) sequens Schmidium IV p. 626: »ἀνά in distributivem Sinn ist der Κοινή unbekannt, von den Atticisten restituiert«. Nam hunc sensum habens ἀνά invenitur Mt. 20, 9; Mc. 6, 40; Pseudo-Call. II 37, multisque aliis locis quos collegit Helbing p. 153.

- 21, 10; 23, 9. 15; 24, 13; 26, 6. 7; 36, 7. Quo de usu disseruit subtiliter Krebs¹). Polybius  $\chi \alpha \varrho \nu$  voculam usurpavit.  $\tau \ell \nu \sigma \varsigma \chi \alpha \varrho \nu$  dictione  $\kappa \sigma \nu \nu \tilde{\gamma} \varsigma$  scriptores utebantur ad rhetoricas interrogationes inducendas, quod etiam in Tatiani oratione invenitur²). Ponitur  $\chi \alpha \varrho \nu$  et pro gratia et pro  $\delta \iota \alpha$  vocula c. acc. coniuncta sine ulla differentia. NTi³) usus memorabilis non est.
- 2. ἕνεμεν c. gen. exstat bis: 10, 21 τίνος ἕνεμεν; 38, 1 ἀποδείξεως ἕνεμεν. Formam ἕνεμεν Ionicae graecitati usiztatam fuisse notum est ½, quae reperitur in inscriptionibus ħ), papyris ²), NTo ⁶), apud Polybium ⁶), Dionysium Halizcarnassensem ⁶), Iosephum ⁷) atticistasque శ), qui interdum ponunt ἕνεμα voculam ⁶). Polybius ħ) nusquam utitur dictione τίνος ἕνεμεν. Omnes scriptores ἕνεμεν rarius adzverbio χάριν adhibent ħ).
- 3.  $\chi \omega \varrho \ell \varsigma$  c. gen. legitur 16, 9. 10; 22, 5. Quae vocula partim saepe, partim raro exstat in  $\varkappa \omega \nu \tilde{\eta} \varsigma$  scriptis <sup>12</sup>). Tatianus voculam anteponit, atticistae postponunt <sup>18</sup>).
- 4. ἄχρι legitur semel modo 39, 18 ἄχρι ... τῆς άλώσεως (de μέχρι voce cf. p. 52). Voculas ἄχρις et μέχρις apud Tatianum ponendas esse ante vocales, ut hiatus evitetur, constat <sup>14</sup>), atque falso lexicographi disseruerunt velut Phrynichus <sup>15</sup>) qui dicit: μέχρις καὶ ἄχρις σὺν τῷ σ ἀδόκιμα · μέχρι δὲ καὶ ἄχρι λέγε. Polybius <sup>16</sup>) raro voculam adhibet, saepius atticistae <sup>17</sup>) et NTum <sup>18</sup>).

<sup>1) »</sup>Die Präpositionsadverbien in der späteren historischen Gräciztät« (München 1884. 85) II p. 25 sqq. 2) Krebs adv. II p. 27 sq. 3) WilkezGrimm s. v. χάριν. 4) Thumb, gr. Spr. p. 71. 5) Schweizer, Gramm. der pergam. Inschr. (Berlin 1898) p. 36; Schmid II p. 104; Meisterhans p. 215 sqq. 6) Blass p. 22. 7) Krebs adv. I p. 8. 8) Schmid I p. 119. 263; II p. 104. 9) Schmid II p. 104. 10) Krebs adv. II p. 23. 11) Krebs adv. II p. 22. 12) Krebs adv. II p. 29. 13) Schmid I p. 419; II p. 64; IV p. 96. 14) Krebs adv. I p. 6 sq. 15) Rutherford p. 64; Moeris p. 26. 16) Krebs adv. II p. 3. 17) Schmid s. v. ἄχρι. 18) WilkezGrimm s. v.

5. μακράν c. gen. legitur 13, 20; 29, 30. Alii scriptores addunt ἀπό voculam velut NTum 1), alii negles gunt 2) (28, 10 adverbium est).

6.  $\pi$  ό  $\varrho$   $\varrho$  ω c. gen. exstat 16, 15  $\pi$  ό  $\varrho$   $\varrho$ ω  $\tau$   $\tilde{\eta}$   $\tilde{\varsigma}$   $\tilde{\alpha}\nu$   $\vartheta$   $\varrho$ ω  $\pi$  ό  $\tilde{\epsilon}$   $\tilde{\epsilon}$ 

7. ἔξω vocula restat semel adhibita 2, 18 ἀλαζονείας ἔξω, quae non raro legitur in posterioris graecitatis scriptis <sup>5</sup>).

8. ἐνδοτερω denique commemorandum est adverbium 32, 2 ἐνδοτερω τῶν ὀγδοήκοντα ἐτῶν, perpaucis locis adhibis tum ab atticistis 6),

Supra iam dixi  $\Hau\mu\alpha$  c. dat. legi bis,  $\Hau$ c c. acc. semel (cf. p. 41). Restat, ut addam nonnullas voculas ab aliis 5) saepius praepositionis loco positas Tatianum usurpasse adverbialiter tantum,  $\Hau$ v $\Hau$ ,  $\Hau$ a $\Hau$ v $\Hau$ ,  $\Hau$ a $\Hau$ v $\Hau$ v,  $\Hau$ a $\Hau$ v $\Hau$ v semper coniunctio est (vide locos cap. X, E, 8).

Priusquam concludam quae concludenda sunt, ex locis congestis tabellam suppono.

|                  | summa | antepon. | postpon.    | genet. | dativ. | accus. |
|------------------|-------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| χάριν            | 15    | 10       | 5           | 15     |        |        |
| EVEXEV           | 2     |          | 2           | 2      |        |        |
| χωρίς            | 3     | 3        | - Alexandra | 3      |        |        |
| ἄχοι             | 1     | 1        |             | 1      |        |        |
| μακράν           | 2     | 2        |             | 2      |        |        |
| πόρρω            | 1     | 1        | _           | 1      |        |        |
| ξξω              | 1     |          | 1           | 1      |        |        |
| <b>ἔ</b> νθοτέρω | 1     | 1        |             | 1      |        |        |
| ăμα              | 2     | 2        |             | -      | .2     |        |
| ယ်၄              | . 1   | 1        |             |        |        | 1      |
|                  | 29    | 21       | 8           | 26     | 2      | 1      |

<sup>1)</sup> Wilke: Grimm s. v. μακράν. 2) Krebs adv. II p. 38; Schmid II p. 127. 3) Krebs adv. II p. 34. 4) Schmid s. v. πόρρω. 5) Krebs adv. I p. 4; Schmid s. v. ξξω. 6) Schmid II p. 218; III p. 238.

I. Numerus adverbiorum pro praepositionibus posistorum exiguus est (29) neque congruit cum verbis quae dixit Krebs¹) illa adverbia valde usitata esse scriptoribus posterioris graecitatis. Accedit, quod Tatianus multas voculas, quae saepius reperiuntur in scriptis illius temporis¹) velut πλησίον, ἄνεν, μεταξύ omnino non usurpat.

II.  $Koiv\tilde{\eta}\varsigma$  scriptores plerumque anteponunt adverbia praepositionum locum obtinentia, quo de usu disseruit Krebs²). Non postponuntur nisi ad hiatum evitandum. Sed Tatianus saepius illas voculas postponit,  $\chi \acute{\alpha} \varrho \iota \nu$  post pronomina  $\tau o\acute{\nu} \tau o\nu$ ,  $\tau \acute{\nu} \iota v o\varsigma$  et  $\check{\epsilon} \nu \varepsilon \varkappa \varepsilon \nu$  et  $\check{\epsilon} \check{\epsilon} \omega$ . Sed dubium non est, quin talia explicanda sint e rhetorica ratione et apud Tatianum et apud alios³).

III.  $\tilde{\alpha}\mu\alpha$  vocula excepta et  $\hat{\omega}_{\varsigma}$  semper genetivus exstat, quod mentione dignum est, quia illis temporibus satis crebro dativus denuo usurpatur et reviviscit imprimis post adverbia praepositionalia <sup>4</sup>).

IV. In &venev, non &veneu vocula utenda Tatianus sequitur consuetudinem sui temporis, sed  $\pi \delta \varrho \varrho \omega$  adverbii fortasse atticismus est.

E. Sed haec quidem hactenus. Sequitur, ut breviter disseramus de praepositionibus cum infinitivo coniunctis <sup>5</sup>). Legimus:

1.  $\pi \rho \delta$  12, 25  $\pi \rho \delta$  τοῦ  $\lambda \alpha \beta \epsilon i \nu$ ; — 2. ἐν 32, 22 ἐν τῷ γράφειν; — 3. εἰς 25, 23 εἰς τὸ φονενθῆναι; — 4. ἐπί c. acc. 4, 11 ἐπὶ τὸ ζητεῖν; c. dat. bis 3, 24 ἐπὶ τῷ κατηγορεῖν; 3, 25; — 5.  $\pi \epsilon \rho i$  c. gen. 21, 26  $\pi \epsilon \rho i$  τοῦ  $\pi \lambda \delta \delta \delta \nu i$  το ἀποθνήσκειν; 13, 21; 15, 23; 19, 9. 13. 17; — 7. διά c. gen. 15, 24 διὰ τοῦ ζῆν; c. acc. 2, 26 διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι; 3, 12; 10, 26; 16, 2; 20, 4; 34, 4; — 8. μετά c. acc. 17, 13 μετὰ τὸ ἀποθανεῖν; 24, 21; 9. χάριν 26, 6 χάριν τοῦ  $\lambda \alpha \beta \epsilon i \nu$ ; 26, 7.

<sup>1)</sup> adv. I p. 5. 2) adv. I p. 18. 3) adv. I. p. 19 sq. 4) adv. I p. 29 sq. 5) Eiusmodi locos collegit Birklein p. 103 sqq.

I. De vocula χάριν (No. 9) addenda sunt verba Krebsii¹), qui monet rarissime scriptores posterioris graecitatis post infinitivum cum articulo posuisse talia adsverbia.

II. Antiquiores scriptores prosae orationis sententiis secundariis idem exprimere solebant quod  $xouv\tilde{\eta}_S$  scriptores praepositionibus cum infinitivo coniunctis  $^2$ ). Qui usus in Tatiani oratione exiguus est, si respicimus ad magnum numerum enuntiatorum secundariorum, quibus utitur. Tatianus praepositiones c. inf. coniunctas imprimis usurpat pro enuntiatis finalibus et causalibus. Polybius  $^3$ ) similia praebet.

III. Genetivus simplex cum articulo (τοῦ ποιεῖν) nusquam legitur in Tatiani sermone (cf. cap. XI, G, 5 de praepositionibus c. infinitivo coniunctis quas in papyris legimus).

F. Paucis verbis tractabo dictiones praepositionibus formatas quae exstant adverbiorum loco. Sunt duodecim loci: εἰς ὕστερον 14, 13; εἰςαῦθις 10, 5; 15, 21. 25; εἰςάπαξ 27, 7; ἐπίσης 5, 12; 33, 17; ἐπέχεινα 22, 26; μεχρι νῦν 3, 4; 35, 21; 36, 7; 42, 16.

μεχρι tantummodo cum  $ν \tilde{v} ν$  coniunctum legitur (de  $\varsigma$  finali cf. p. 49). Qua locutione Diodorus 4) imprimis utebatur.

## IX. De verbo.

A. De augmento. 1. In κοινῆς scriptis 5) nusquam fere legitur augmentum syllaba formatum in formis plus quamperfecti activi. Tatianus autem dicit 21, 3 ἐδεδίει;

<sup>1)</sup> adv. I p. 18. 2) adv. I p. 49 sqq. 3) Stich, de Polyb. dic. genere (acta semin. Erlang. II) p. 161 sq. 4) Krebs adv. II p. 10. 5) Blass p. 39; Schmid II p. 21; III p. 13; IV p. 28.

- 35, 23 ἐδεδίεσαν (praeterea hoc tempus invenitur 19, 14 κατεσκευάκει). Sed hoc uno ex verbo nihil fere concludi potest, praesertim cum δέδια forma praesentis fere locum teneat.
- 2. Ante vocalem augmentum syllaba formatum legimus tantum in voce εάλω 39, 24; 40, 27.
- 3. η augmentum pro ε nusquam legitur, nam 17, 3 η θελησεν derivatur ab εθελω voce 31, 1 obvia (ην εθελητε). Nusquam invenimus formas Atticas 1) η βουλόμην, η δυνάμην.
- 4. Pauca concludi possunt de usu augmenti temporalis in diphthongis a litteris ε vel ο incipientibus. Nam in venimus et μετφαίσθησαν 22, 15 et ἐξηνοημένον 25, 8 (cod. V ἐξενοημένον) et ἐξενορον 1, 5. Augmentatae formae ab atticistis 2) laudantur.
- αι syllaba augmentata η fit in verbis παρητήσατο
   η ητιάσαντο 22, 27; παρητησάμην 25, 2. Addo denique
   18, 1 καθείλκυσαν; 15, 4 ἐφείλκοντο; 13, 24 εἴασε.
- B. De reduplicatione nihil quod sit alicuius momenti dici potest.
- C. De verbis exeuntibus in  $-\omega$  et  $-\mu \iota$ . Nihil concludi potest de  $\sigma$  littera obvia in perfecto verbi  $\sigma \omega \zeta \omega$ , quia tantum invenimus formas  $\delta \omega \omega \varepsilon \nu$  14, 19;  $\delta \omega \omega \varepsilon \omega$  18, 6;  $\delta \omega \omega \omega \omega$  14, 19; nihil de futuro verborum in  $\delta \omega \omega \omega$  exeuntium, quia uno tantum loco 19, 21 legimus  $\delta \omega \omega \omega \omega \omega \omega$  nihil de futuri forma  $\delta \omega \omega \omega \omega$ , quia 15, 19. 25 reperimus  $\delta \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega \omega$  formam; nihil denique de aoristo primo et secundo.
- 1. ε vocalis servatur in hac forma verborum purorum: 3; 13 ἐπαινέσαιμι. Sed η legitur 22, 14 ἐπεπόθησεν; 22, 18 ἐπιποθήσαντες.
- 2. Verborum exeuntium in -ζω nusquam tales formas legimus, quales affert Blass³) velut ἐνύσταξα pro ἐνύστασα.

<sup>1)</sup> Moeris p. 129 ἤμελλον, ἦβουλόμην, ἦθυνάμην, ηὖξάμην θιὰ τοῦ η ᾿Αττιχῶς, διὰ δὲ τοῦ ε Ἑλληνιχῶς. 2) Phrynichus (Rutherford) p. 244: ἄδηχεν, ຜχοδόμηχεν διὰ τοῦ ω ἄριστα ἐρεῖς, ἀλλ᾽ οὖ διὰ τοῦ οι, οἴδηχεν, οἰχοδόμηχεν. 3) p. 41 sqq.

Verborum in  $-\alpha iνω$  exeuntium forma 37, 11  $\delta v \sigma \chi \varepsilon \varrho \dot{\alpha} v \eta \tau \varepsilon$  addenda est.

- 3. Novas praesentis formas adhibebant non raro NTi scriptores velut στήκω pro ἔστηκα 1). Sequitur Tatianus κοινῆς usum quattuor locis, quibus non reperitur τστημι, sed δστάω 1) forma obvia imprimis apud LXX. Legimus 2, 16 παριστῶντες; 20, 18 ἀποκαθιστᾶν; 20, 24 (indic. praes.) ἀποκαθιστῶσι; 34, 2 παριστᾶν. Praeterea legitur infinitivus δεικνύειν 22, 7. Sed multae formae servaverunt exitum verborum in -μι. τστημι exstat 43, 14, similiterque semper exeunt passivi formae 3, 23; 7, 26; 10, 24; 14, 13; 16, 9; 22, 22; 26, 29; 29, 28 eodem modo quo in NTo 2). Praeterea legimus: δείκνυσι 34, 27; ἀπόλλυτε 35, 27; δείκνυται 8, 1; 10, 14; 28, 31; 35, 21; 40, 7; partic. δεικνύντων 17, 26; δεικνύμενος 3, 1; ἀπολλύμενος 18, 23; inf. ἀπόλλυσθαι 23, 17; ζευγνύναι 16, 5 3).
- 4. Mentione dignae sunt hae formae: φανήσομαι 37, 23; φανοῦμαι 5, 10; 23, 21, quod futurum nusquam legitur in NTo 4), atque futura perfecti τεθνήξομαι 4, 28; κεκτήσεται 23, 2. Illud futurum perfecti cum nusquam reperiatur in κοινῆς scriptis 4) Tatianum sermonem Atticum imitari concludimus 5). φανοῦμαι vox legitur apud Aristidem quoque atticistam 6).

Nonnulla verba quae apud antiquos futurum mediale praebere solent activum habent in κοινῆς scriptis. Eundem usum invenimus apud Tatianum: ἀπολαύσετε 18, 20; κλαύσοντες 33, 14. Saepe illis temporibus medium et activum confundi docuit Schmid 7). Sed legimus γνώσεται 22, 8; λήψομαι 31, 12.

<sup>1)</sup> Helbing, Gramm. p. 104; Blass p. 50. In NTo saepe ἰστάνω exstat. 2) Blass p. 50. 3) aliae formae verborum in —μι exeuntium leguntur 31, 14; 4, 5; 7, 25; 12, 16; 17, 16; 36, 9; 43, 3; 9, 22; 12, 14; 8, 5; 10, 1; 12, 17; 16, 4; 10, 12; 22, 29; 43, 4; 33, 29; 4, 29; 4, 2; 16, 11; 41, 14; 20, 6. 4) Blass p. 38. 5) de κεκτήσεται forma contra Schwartzium bene disseruit Puech p. 135 1. 6) Schmid II p. 28. 7) III p. 71; IV p. 598 sq.

Hoc loco addo indicativum futuri exstare 46 iens, partizipium ter tantum 25, 26; 30, 20; 33, 14; infinitivum ἔσεσθαι 6, 16. 20.

5. Deponentia passivi leguntur 41, 7 ἐπειράθησαν (πειράσομαι 37, 11); imperat. πείσθητε 23, 22; 26, 16 (πεισθήσομαι 4, 28; 29, 8); 9, 3 βουληθέντες; 13, 23; 34, 1. 17 προύθυμήθην.

Reliqui aoristi passivi a NTi 1) scriptoribus usurpati pro aoristis medii in Tatiani sermone non leguntur, imprimis non invenimus formam ἐγενήθην pro ἐγενόμην, de qua dicit Phrynichus 2): γενηθηναι παρὰ Ἐπιχάρμω καὶ ἔστι Δώριον. ἀλλ' ὁ ἀττικίζων γενέσθαι λεγέτω. Tatianus usurpat semper ἐγενόμην vel formas derivatas a γεννάω: γεννηθείς 6, 8. 10; 42, 21; 43, 10; 6, 30 (cod. V γενηθείς).

- 6. Addo nonnulla ad singula verba.
- a) Usitata est forma κέκραγα 18, 20; 26, 11. 26; sed in NTo semel modo κέκραγα Ioh. 1, 15 invenitur, reliquis locis κράζω forma Atticis aliena.
- b) Sine ulla differentia leguntur verba βούλεσθαι et ϑελειν. ἐθελειν forma obvia 31, 1 non exstat in NTo³) atque Atticum sermonem imitari videtur.
- c) ἀποπτάμενοι exstat 20, 22. 22, 13 quod traditum est ἔπτη v. Wilamowitz, ut hiatus evitaretur, recte in ἔπτηξεν mutasse videtur.
- d) Tatianus utitur et ἀποθνήσεω verbo (2, 21; 11, 8; 12, 13; al.) et θνήσεω (4, 28; 14, 12.15; al.). 11, 8; 19, 21 legimus participium  $\tau \varepsilon \theta \nu \varepsilon \omega \varepsilon$  formam non obviam in NTo 4), in quo tantum  $\tau \varepsilon \theta \nu \eta \varkappa \omega \varepsilon$  exstat.
- 7. Restant verba in  $-\mu \iota$  exeuntia, de quibus supra iam nonnulla adnotavi (cf. p. 54). Legimus
  - a) δύναμαι 14, 29; 19, 24; 32, 18; al.
  - b) πίμπραται 26, 11; ενεπλήσθημεν 30, 23; ώνατο 9, 19.

<sup>1)</sup> Blass p. 46. 2) Rutherford p. 194. 3) Blass p. 24. 56. 4) Blass p. 52.

- c) Verbi τίθημι et compositorum exstant formae 1,1; 2, 24; 5, 14; 25, 7; 36, 25; 37, 10; 38, 7; 39, 10. μετατεθεικώς 11,22 perfectum proprium κοινῆς scriptorum 1) est.
- d) Legitur δίδωσι 10, 25; 30, 14; δούς 39, 1; παραδούς 23, 14; 36, 6; 40, 2. NTi<sup>2</sup>) scriptores non usurpant activi formas verborum δίδωμι et τίθημι. Aliae δίδωμι verbi formae exstant 3, 17; 8, 3; 17, 5; 18, 18.
- e) εστημι verbum invenimus 1, 14; 2, 14. 19; 7, 5; 17, 18; 19, 25; 30, 23; 31, 4; 35, 14. εστώς 27, 23. 24; εστώτα 27, 27; ἀφεστώτες 28, 10. Enumero hoc loco formas έβην aoristi 7, 18; 22, 14; 30, 5. 7; 40, 3; et ἔγνων 9, 19; 28, 13; 29, 17; 41, 6.
- f) εημι verbum exstat 2, 12; 12, 8; 13, 26; 20, 30; 26, 19; 30, 12; 33, 9; 39, 25; 41, 8.
- h)  $\epsilon i \mu \ell$  verbum innumeris locis exstat.  $\tilde{\phi}$  coniunct. 11, 31; 12, 21; 20, 4; 33, 9. 30;  $\epsilon \tilde{\ell} \eta \nu$  16, 22; 19, 19. 23;  $\tilde{\ell} \sigma \tau \omega$  33, 13; 37, 19;  $\tilde{\ell} \sigma \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  6, 16. 20;  $\tilde{\ell} \sigma \sigma \mu \alpha \iota$  6, 30;  $\tilde{\ell} \sigma \tau \alpha \iota$  17, 10. 23. Imperfecti persona prima legitur 6, 26  $\tilde{\eta} \mu \eta \nu$ . Quae forma sine dubio vulgaris  $\tilde{\theta}$ ) est, sed fortasse illo loco  $\tilde{\eta} \mu \eta \nu$  exstat, ut quam clarissime cognoscatur prima persona, praesertim cum reliquis omnibus locis Tatianus  $\tilde{\tilde{\eta}} \nu$  forma utatur.
- i) εἶμι verbum alienum est a sermone cotidiano atque usurpatur tantum a Luca et illo ignoto scriptore qui ad Hebraeos epistulam scripsit, quos interdum verba sermoni Attico usitatiora adhibuisse notum est 4). Tatianus autem saepe hoc verbo utitur: κάτεισι 25, 26; σύνιτε 25, 30; προΐασι 25, 29; ἀπίασι 18, 11; ἰεναι 20, 21; ἰών 3, 16; 18, 8; 19, 9; 33, 28.

<sup>1)</sup> Blass p. 52. 2) p. 51. 3) Schmid IV p. 599; cf. Phrynichus (Rutherford) p. 240 ἤμην εἰ καὶ εὐρίσκεται παρὰ τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐρεῖς, ἀλλ' ἦν ἐγώ. 4) Blass p. 53.

- k) φημί verbi formae gασί, φησί saepius exstant; gατέ 13, 15;21, 8; ἔgασαν 32, 11. In NTo 1) desunt formae gατέ, ἔgασαν. Nihil est addendum de κεῖμαι voce 31, 6; 33, 5.
- D. Verba contracta. 1. -άω. a) χοῶμαι passivi formae non raro exstant: χοώμεθα 33, 2; χοᾶσθε 28, 11; χοῆσθαι 4, 22; χοώμενος 2, 8; 3, 5; 14, 1; 15, 24. Tatianus ergo utitur et forma antiqua χοῆσθαι et recentiore 2) χοᾶσθαι. Praeterea leguntur hae formae: χοήσομαι 20, 3; 31, 12; 38, 1; ἐχοήσατο 9, 20; 19, 17; χοήσασθε (imper.) 14, 4; χοησάμενος 20, 6³).
- b)  $\zeta \acute{\alpha} \omega$  verbi infinitivus est  $\zeta \widetilde{\eta} \nu$ . 15, 24, non  $\zeta \widetilde{\alpha} \nu$ , quo cum conferenda sunt verba Phrynichi 4):  $\pi \varepsilon \iota \nu \widetilde{\eta} \nu$ ,  $\delta \iota \psi \widetilde{\eta} \nu$   $\lambda \varepsilon \gamma \varepsilon$ ,  $\mathring{\alpha} \lambda \lambda \grave{\alpha} \ \mu \mathring{\eta} \ \delta \iota \grave{\alpha} \ \tau o \widetilde{\nu} \ \alpha$ . Imperfectum est 15, 26. 28  $\xi \zeta \omega \nu$ ; imperat. 12, 11  $\zeta \widetilde{\eta} \mathcal{P} \iota$ , qui rarissime legitur omnibus tempo ribus 5). Praeterea ter  $\zeta \widetilde{\omega} \nu$  exstat 15, 15; 17, 13; 19, 18.

Nusquam legimus confusionem verborum exeuntium in  $-\acute{\alpha}\omega$  et  $-\emph{E}\omega$ , in NTo  $^6$ ) interdum obviam, quam saepius invenimus in hodierno Graecorum sermone  $^7$ ).

- 2. -εω. Persaepe (156iens) leguntur verba in -εω execuntia. Secundum legem antiquam non contrahuntur formae 20, 28 ἀποδεονοι; 27, 25 ἐμπλεοντες; 28, 17 δεον; 42, 16 ἐνδεον. Memoratione dignus est locus 26, 11, quo omnes codices tradunt formam non contractam φοφεει. Quia talia etiam in NTo 8) leguntur, dubium est, num forma mutanda sit.
- 3.  $-\delta\omega$ . Raro legimus verba in  $-\delta\omega$  exeuntia (15<sup>iens</sup>) αποπληφοῖ 39, 18; δηλοῦται 38, 20; ἐλαττοῦται 6, 2; μεταμορφοῦνται 10, 27; βιοῦν 16, 2 (infinitivus in recentiore

<sup>1)</sup> Blass p. 52. 2) Winer-Schmiedel § 13, 24; Meisterhans p. 175. 3) Liceat hoc loco commemorare χρή formam semel modo obviam in NTo (Jc. 3, 10), quam legimus sexies apud Tatianum 1, 19; 16, 4; 22, 18; 38, 2; 39, 24; 41, 2. 4) Rutherford p. 132. 5) Kühner I, 2 p. 436; Meisterhans p. 175. 6) Blass p. 49; Hatzidakis p. 128; Winer-Schmiedel § 13, 26. 7) Thumb, Handb. § 186. 8) Blass p. 49; Thomas Magister p. 347 s. v. ἔρρει.

graecitate 1) saepius in -oiv exit);  $\mu \epsilon \tau \alpha \rho \sigma \iota o \tilde{v} \sigma \vartheta \alpha \iota 17, 21;$  participia  $(-oiu \epsilon v o \varsigma)$  7, 15; 13, 2; 25, 20; 28, 11; 36, 20;  $\eta \xi \iota \omega \tau \alpha \iota 11, 13; 29, 24; 36, 3; \zeta \eta \lambda \tilde{\omega} v 26, 24.$ 

E. De terminationibus. 1. Iam in scriptis Atticis<sup>2</sup>) confunduntur exitus aoristi primi et secundi ita, ut legantur formae  $\epsilon \ell \pi \alpha$  et  $\epsilon \ell \pi \sigma \nu$ . Quod imprimis recentioris graecistatis proprium est<sup>3</sup>). Sed Tatianus nusquam talia praebet. Neque  $\epsilon \ell \pi \alpha$  neque  $\epsilon \ell \delta \alpha$  legitur, sed  $\epsilon \ell \delta \sigma \nu$  24, 21; 25, 16 ( $\epsilon \ell \pi \sigma \nu$  deest).

2. Nusquam exitus  $-\alpha \nu$  exstat pro  $-\alpha \sigma \nu$  in perfecti formis (cf. 8, 2. 16. 19; 9, 14; al.).

3. Tatianus sequitur sui temporis usum in -ωσαν exitu imperativi adhibendo: φιλοσοφείτωσαν 3, 10; παρασυρέτωσαν 4,12; έχετωσαν 11,5; παραλαμβανέσθωσαν 31,9.

4. Eodem modo quo in NTo ⁴) legimus apud Tatia num optativi exitum in -ειε omnibus fere locis: 24, 19;
 25, 22; 29, 13; 33, 19. Semel autem optativus exit in -αι 4, 9: τίς . . . αν ἐπιμαρτνρήσαι.

5. Semper exit in  $-\eta$  persona secunda sing. praes. pass. vel med. 20, 10. 14; 21, 17; 26, 26. 28; 28, 20. 21. Neque  $\beta o \hat{\nu} \lambda \epsilon \iota$  neque  $\beta o \hat{\nu} \lambda \eta$  invenitur.

F. De modis. Indicativus legitur in omnibus enuntiatis secundariis paucis exceptis locis quibus coniunctivum vel optativum invenimus. In enuntiatis primariis deest coniunctivus prohibitivo excepto. Nusquam optativus exstat in sententiis finalibus, qua in re Tatianus sequitur sui temporis consuetudinem<sup>5</sup>), nam recentioris graecitatis scriptores optativum rarius adhibuisse notum est<sup>4</sup>). In sententiis secundariis optativum legimus apud Tatianum tantum 19, 23; 30, 28; 33, 13 in enuntiatis condicionalibus. Reliquis omnibus locis quibus optativus exstat, est optativus potentialis quem vocant 3, 4, 11, 12; 4, 9; 16, 9;

<sup>1)</sup> Blass p. 49; Hatzidakis p. 193. 2) Kühner I, 2 p. 104. 3) Blass p. 47. 4) p. 48. 5) p. 216; Reick, der Optat. bei Polyb. und Philo (Leipz. 1907) p. 1.

17, 13; 19, 18; bis 24, 5; 24, 19; 25, 21; 29, 13; 32, 9; 33, 19. Optativus potentialis  $xouv\tilde{\eta}_{\varsigma}$  vulgaris scriptoribus 1) non usitatus est.

Per ellipsim deest verbum 19, 8:  $\pi \tilde{\omega}_{\varsigma}$  δ' αν αγαθον μοιχείαις υπηρετεῖν; 19, 10  $\pi \tilde{\omega}_{\varsigma}$  υλη καλον προσάπτειν την . . . βοήθειαν; 30, 27 τί αν ετερον (scil. λέγοιμι vel simile aliquid; praecedit εἰρήσθω) η τὸ μη . . . λοιδορεῖσθαι (cf. 17, 29 εἰ γὰρ δυνατὸν αὐτοῖς (scil. η ν), πάντως αν καὶ τὸν οὐρανὸν καθείλκυσαν).

Nusquam Tatianus utitur optativo ad optatum signisficandum. Praefert imperativum.

De indicativi usu tantum  $\xi \chi \varrho \tilde{\eta} \nu$  vox memoratione digna est: 2, 5; 4, 17; 25, 9; 29, 18; 36, 21 (germanice: »es wäre nötig gewesen«).

Coniunctivus post  $\mu \epsilon \chi \rho \iota \varsigma \stackrel{?}{\alpha} v$ ,  $\epsilon \pi \epsilon \iota \delta \alpha v$ ,  $\delta \pi \delta \tau \alpha v$ ,  $\delta \tau \alpha v$ ,  $\delta \sigma \alpha \iota \iota \varsigma \stackrel{?}{\alpha} v$ ,  $\epsilon \stackrel{?}{\alpha} v$  ponitur. Deest coniunctivus deliberativus 2) neque legimus adhortativum. Saepius autem exstat proshibitivus: 1, 2  $\mu \dot{\eta}$  . . .  $\rho \iota \iota \epsilon \chi \vartheta \rho \omega \varsigma$   $\delta \iota \alpha \iota \iota \vartheta \epsilon \sigma \vartheta \epsilon$   $\pi \rho \delta \varsigma$   $\tau \circ \iota \varsigma$   $\epsilon \alpha \rho \delta \epsilon$   $\epsilon \alpha \rho \delta \varsigma$   $\epsilon \alpha \rho \delta \epsilon$   $\epsilon \alpha \rho \delta \epsilon$ 

Nonnulla ad modos pertinentia vide in cap. X, quo agitur de secundariis enuntiatis.

- G. De generibus verbi. 1. Activum. a) χαίρω legimus tantum 37, 5 in dictione χαίρειν εἰπών, θανμάζω verbi activum 24, 21. 22. Confusio activi et medii recentiore in graecitate saepe obvia apud Tatianum non invenitur.
- b) Activa primitus transitiva fiunt intransitiva velut ἔχω 12,21 (ἔχει .. οὕτω); 19,15; 38,16; 40,7; συλλαμβάνω gravida fio 35,5; τελευτάω morior 3, 22; 12, 4; διατρίβω versor 9, 28; 42,11; προσέχω animadverto 13,14 (cf. 36,15)

<sup>1)</sup> Blass p. 38. 224. 2) de loco 30, 4 vide p. 66 <sup>1</sup>. Saepius pro hoc coniunctivo futurum legitur, cf. p. 63.

προσέχειν τοὺς ὀφθαλμούς). συλλαμβάνω verbi haec notio recentiorum tantum scriptorum propria esse videtur.

- c) 27, 16 λόγους αλλοτοίους θοιαμβεύοντες eodem modo quo in NTo 1) transitive exstat.
- d) Post verba transitiva interdum obiectum omittitur velut 1,11 πλάττω; 9,1 σώζω; 8, 25 θεραπεύω; 18, 25 ἐράω.
- e)  $\mu\omega\chi\epsilon\delta\omega^2$ ) verbum 36, 4 transitive significat germanicum »verführen«, sed 8, 14; 25, 10 intransitive de viri adulterio usurpatur.  $\varkappa\nu\epsilon\omega$  9, 11; 23, 21 gravida sum, sed transitive 35, 2. 6. 29.
- f) Ratio reflexiva ubi urgetur, non medium ponitur, sed activum cum pronomine reflexivo velut 18, 30 σφίσιν αὐτοῖς . . . δεδημιουργήκασι; 25, 22. 23 ξαυτούς . . . πιπράσσιουσιν καὶ πωλεῖ μὲν ξαυτόν; similiterque 3, 20; 20, 10; 23, 14; 30, 21; 43, 14.
- 2. Passivum. a) Passivum vocis βάλλω legimus 6,15; 12,24; 22,16 κατεβλήθησαν; sed eandem notionem habens πίπτω verbum 8,19 ὑπὸ τὴν εἱμαρμένην πεπτώκασιν; 27,20 κατὰ βαράθρων πίπτετε.
- b) Passivum vocis ψεύδομαι exstat 17, 20: ποικίλαις καὶ ἐψευσμέναις δραματουργίαις τὰς γνώμας . . . παρατρέπουσι.
- 3. Medium. a) Permultis locis legimus deponentia γίνομαι; βούλομαι; κτάομαι; κεξμαι; χράομαι; δύναμαι. Praeterea haec deponentia exstant: ἀγωνίζομαι 11, 29; 21, 17; αἰδεομαι 34, 24; 36, 10. 17; αἰσθάνομαι 19, 20; αἰτιάομαι 22, 27; ἀπροάομαι 25, 15; 33, 8; ἀποπέτομαι 20, 22; ἀρνέομαι 4, 27; ἀσωτεύομαι 2, 22; ἀφιπνέομαι 4, 19; 23, 10; 41, 19; βδελύττομαι 36, 2. 24; δέομαι 26, 21; δέχομαι 3, 11; 11, 25; 23, 19; 30, 24; δωρέομαι 39, 3; ἔγπρατεύομαι 10, 1; ἔξορχέομαι 28, 25; ἔπομαι 14, 27; 16, 1; 26, 28; 33, 4; ἔργάζομαι 3, 21; 19, 21; 26, 18; ἔρχομαι 14, 24; 20, 10;

Blass p. 187.
 de μοιχείω voce fusius egit Wackernagel
 7 sq.

ήγεομαι 1, 15; 3, 27; 4, 18; 8, 6. 18; 34, 26; 35, 29; 38, 7; 39, 12; ήδομαι 8, 24; 9, 9; θεάομαι 19, 6; θοινάομαι 35, 20; ἰάομαι 19, 29; 20, 2; κανχάομαι 18, 17; λογίζομαι 33, 30; μαίνομαι 21, 19; 26, 9; μαντεύομαι 14, 6; 21, 20. 21. 23. 26; μάχομαι 27, 5; 28, 21; μιμεομαι 8, 1; ναντίλλομαι 9, 9; 11, 28; οἴομαι 17, 17; 27, 25; 42, 15; οἴχομαι 23, 14; παραιτεομαι 4, 10; 7, 29; 10, 10; 11, 27; 12, 11. 12. 17; 15, 6; 18, 4; 19, 30; 22, 4. 19; 25, 2; 33, 5; 36, 21; πενομαι 8, 9; πραγματεύομαι 16, 6; 20, 20. 23; 21, 5; 30, 2; 33, 19; 37, 13; 38, 19; προθυμεομαι 13, 23; 34, 1. 17; σεμνύνομαι 2, 19; 11, 4; 12, 1; συστρατεύομαι 37, 21; φθεγγομαι 2, 4; ωνεομαι 25, 24; 26, 4. 7.

Sed Tatianus non supra modum deponentia usurs pavit. Omnia quae enumeravi et prioris et recentioris graecitatis scriptoribus usitata erant.

- b) Nusquam legimus activum, semper medium horum verborum: παύομαι 1, 8; 18, 19; 27, 15; ψεύδομαι 4, 6; 21, 22; 24, 23; 25, 2; 28, 31; 29, 4; 33, 11; πολιτεύομαι 13, 19; 15, 1; 26, 29; 34, 25; πειράομαι 29, 25; 33, 17; 37, 4. 11; Aor. ἐπειράθησαν 41, 7; ἀποφαίνομαι 3, 22; 5, 10; 23, 21; 32, 19; 41, 14; ἀναφαίνομαι 15, 7; φαίνομαι 37, 23; λοιδορέομαι 27, 1; 30, 27; ἐφίεμαι 2, 12; 12, 8; 13, 26.
- c) πείθομαι pareo legimus 2, 28; 4, 28; 15, 4; 19, 13; 23, 22; al.
- d) ποιδομαι saepe cum accusativo coniungitur pro verbo simplici 6, 11 (κατάληψιν πεποιημένος); 9, 26; 14, 16; 16, 31; 22, 26; 30, 16; 37, 4; 39, 4; 42, 17; ἀντιποιδομαι studeo 37, 8.
- e) Multae praeterea exstant formae mediales velut 1, 1; 2, 24; 3, 23; 4, 16; 5, 6; 6, 7; al. (3, 11 ἐμαντὸν ἐδιδαξάμην Tatianus e Heraclito sumpsit).
- f) Eodem modo quo apud Atticos legimus formam medialem pro activa ἐπιδείκνυμαι 3, 1 (demonstro); προ-

βάλλομαι 1, 17; 6, 6 (prae me fero); διαιτάομαι 14, 21 (vivo); διαπράττομαι 15, 27 (efficio); προκαλέομαι 25, 18.

H. De temporibus. 1. Praesens. a) Interdum ¹) significat actionem nondum perfectam. Apud Tatianum unum eiusmodi locum inveni 26, 27 λοιδοφεῖς incipis male dicere.

- b) Praesens historicum, ut oratio vehementior fiat, legitur 8, 1 ἀποδείκνυται; 23, 10 ἀφικνεῖται; 34, 21 ἄδει; 42, 22 νομοθετεῖ. Similiter exstat participium praesentis 33, 16 ἀποτέμνοντα; 25, 18 παρακαλουμένων; 35, 5 συλλαμβάνουσαν.
- c)  $\tilde{\eta} \varkappa \omega$  verbi notio perfecti non invenitur. Legimus tantum 5, 2. 10  $\delta \iota \tilde{\alpha} \ \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \tilde{\nu} \lambda \eta \varsigma \ \delta \iota \tilde{\eta} \varkappa o \nu ; 31, 4 \pi \varrho o \sigma \tilde{\eta} \varkappa \iota \iota \ decet.$  Similiter uno loco, quo exstat  $\tilde{\alpha} \varkappa o \dot{\nu} \omega$ , habet notionem praesentis 6, 4.
- 2. Imperfectum. a) Persaepe significat actionem iterum et saepius factam velut 2, 24. 28; 4, 6; 6, 23. 26; 7, 23; 9, 1. 2. 19. 26; al.
- b) De notione imperfecti verborum κελεύω, ἀξιόω, ἐρωτάω nihil dici potest ²).
- c)  $v\pi\acute{a}\varrho\chi\omega$  verbi tantum imperfectum, nusquam aoristum legimus (cf. 6, 27; 12, 20; 21, 21; al.).
- d) Confunditur semel imperfectum et aoristus 2, 23 ἐπιπράσκετο.
- 3. Aoristus. Deest ingressivus. Accurate distinguit imperativum aoristi et praesentis 18, 20 διόπερ, ὧ Έλληνες, κεκραγότος ὥσπερ ἀπὸ τοῦ μετεώρου κατακούσατε μου μηδ' ἐπιτωθάζοντες τὴν ὑμετεραν ἀλογιστίαν ἐπὶ τὸν κήρυκα τῆς ἀληθείας μετάγετε.
- 4. Perfectum. a) Praesentis fere sensum habet nonnullis locis velut 2, 7 τὰς μὴ συγγενεῖς ὑμῶν ερμηνείας τετιμήκατε; 4, 12 μὴ παρασυρέτωσαν ὑμᾶς αὶ τῶν φιλοσόφων ... πανηγύρεις, οἵτινες ἐναντία ἑαυτοῖς δογματίζουσιν, κατὰ

<sup>1)</sup> Blass p. 191. 2) p. 194.

δὲ τὸ ἐπελθὸν ἕκαστος ἐκπεφώνηκε. Similiter 6, 7; 11, 2; 18, 20. 24; 19, 11; 25, 5; 26, 10. 11. 26; 27, 19; 35, 8. 16; 36, 14. Iam Attici ponebant pro praesente perfectum verborum motum animi significantium velut 4, 23; 18, 11; 21, 8; 26, 13; 27, 11; 28, 24. 27.

b) Perfectum et aoristum ter (3, 28 γεγονότων; 11, 2 κέκληται; 28, 26 τετιμωρήκατε) confundi dicit Puech<sup>1</sup>).

Quam confusionem recentioris graecitatis scriptorum propriam esse notum est<sup>2</sup>).

5. Plusquamperfectum cf. p. 52 sq.

6. Futurum cf. p. 53 sq. Addo saepius futurum exstare pro coniunctivo deliberativo 5, 9. 10; 11, 25; 19, 21. 22; 29, 8 (cf. p. 59<sup>2</sup>).

I. De adiectivis verbalibus. Legitur 3, 25 τον Ζήνωνα ... παραιτητέον. Similiter exstant cum accusativo coniuncta illa adiectiva 4, 25. 26; 5, 12. 13; 8, 20 (τιμητέον, φοβητέον, δωροδοκητέον). Semper verbum εἶναι per ellipsim deest. Praeterea adiectivorum verbalium in -τέος exeuntium exstant hae formae: 5, 14 δ ... ἀνενδεής ... διαβλητέος; 41, 15 σπενστέον ... σαφηνίζειν; 16, 17 δητέον, ποταπή τίς ἐστι. Quae adiectiva in NTo β) perrara sunt. Enumero reliqua adiectiva verbalia: δυνατός 13, 12; 17, 8. 29; al.; θαυμαστός 25, 7; 26, 18; 31, 14; 35, 21. 29; φευκτός 29, 21; παραδεκτόν 31, 13.

K. De infinitivo alio loco agam (cf. cap. XI).

L. De participio. 1. Eodem modo quo in NTo 4), etiam apud Tatianum legimus εἰμι verbum coniunctum cum participio verbi finiti pro verbo finito simplici. Praeter dictionem obviam etiam apud Atticos 5): μελον μοι ἐστι = μελει μοι 3, 15; 6, 24; 35, 23 legimus tantum 8, 8 εἰσὶν γεγονότες = γεγόνασι. Dubium est, num Blass 6) recte putaverit talia sermonem Iudaeorum reddere in NTo

<sup>1)</sup> p. 32. 2) Blass p. 204, 3) Blass p. 38. 4) Blass p. 209. 5) Schmid III p. 114. 6) p. 208.

neque similia legi in aliis κοιτῆς scriptis, quoniam hic usus omnibus temporibus 1), imprimis autem totius posterioris graecitatis in scriptis adhibetur atque invenitur in iis scriptis quae omnino non reddunt sermonem Iudaeorum, velut apud Pseudo-Callisthenem I 3 ἦν . . . . ἡ Αἴγνπτος . . . πορθηθεῖσα; I 46 ἦν ὁ ᾿Αλεξανδρος ἐψεστώς.

- 2. Participium futuri imprimis apud Lucam 2) obvium ter legitur 25, 26: δ βοηθήσων οὐ κάτεισιν (qui adiuvare velit); 33, 14 γελᾶτε ... ὑμεῖς ὡς καὶ κλαύσοντες (ridete ut et ploraturi); 30, 20 πάλιν ... λυθησομένου. Participium fut. pass. semel tantum in NTo legitur H 3, 5.
- 3.  $\pi\tilde{\alpha}\varsigma$  cum articulo et participio coniungitur 12, 28; 18, 5; 19, 15; 22, 19; 33, 4; 17, 8; 30, 24; 33, 8; 33, 27  $\pi\acute{\alpha}v\tau \epsilon \varsigma$  of  $\beta ov \lambda\acute{o}\mu \epsilon v \omega$ ; (23, 3 exstat  $\pi \alpha v \tau \iota$ )  $\gamma v \mu v \eta \tau \epsilon \iota\acute{v} ov \tau \iota$ ). Talia et apud Atticos<sup>8</sup>) et NTi<sup>4</sup>) scriptores inveniuntur.
- 5. Participium interdum habet vim substantivi. Consiungitur c. genet. δ ἐρώμενος 8, 23; 27, 14 (cf. 9, 23) et ή ἐρωμένη 8, 26. Talia iam apud Atticos scriptores insvenimus 5) et apud atticistas 6). Ad abstractum significans dum participia neutrius generis cum articulo ponuntur his locis: τὸ μέλλον 7, 20; 27, 23 res futurae; τὸ κατεπεῖγον 37, 10 (»die Dringlichkeit«); τὸ διαπεπηγός 22, 29 (»die Eisstarre«); τὸ συνταττόμενον 18, 29 (»der Gedanke«); τὸ δρώμενον 33, 28 (»die Erscheinung«); τὸ ἐρρωμένον 33, 29 (»die Stärke«). Imprimis Thucydides et Antipho hunc usum praebent 7) quos inter scriptores saepius similitudines interscedere constat (cf. p. 19).

<sup>1)</sup> de usu Attico cf. Kühner II, 1 p. 38 adn. 3. 2) Blass p. 38: 207. 3) Krüger, Sprachlehre <sup>5</sup> (Leipzig 1875) § 50, 4, 1, 11; 19, 11. 4) Blass p. 249. 5) Kühner II, 1 p. 266 sqq. 6) Schmid III p. 278. 7) Both, de Antiphontis et Thucydidis genere dicendi (Marb. 1875) p. 36 sq.

6. Tatianus verba videndi similisque notionis semper coniungit cum participio. Exempla affero: δράω 12, 22; 25, 16; οἶδα 30, 19; 38, 10; ἀποδείχνυμι 40, 7; 43, 3; εύρίσκω 29, 28; γινώσκω 27, 26; θεάομαι 19, 6.

Semel ἄρχομαι verbum 37, 9 coniungitur cum infinitivo γράφειν. Etiam in NTo 1) semper hunc usum invenimus.

- 7. Semper participium legimus coniunctum cum verbis  $\pi\alpha\delta\omega\mu\alpha\iota$  1, 9; 27, 15;  $\alpha\delta\delta\omega\mu\alpha\iota$  34, 26; 36, 10. Talia semel tantum in NTo<sup>2</sup>) legimus. Addo hoc loco 40, 5  $\delta\delta$  . . .  $\delta\omega$
- 8. Ex usu recentioris graecitatis Tatianus infinitivo utebatur pro participio 14, 3: μη ἀναξιοπαθήσητε . . παιδεύεσθαι<sup>3</sup>) (cf. p. 78).
- 9. Restat, ut agam de genetivo absoluto. Innumeros locos quibus exstat enumerare nequeo. In hac re differentia quaedam observatur inter xouvys veluti NTi scriptores et Tatianum. De NTi usu Blass<sup>4</sup>) recte dicit: »Der Gez »brauch des Gen. absol. ist nun in der regelmäßigen »klassischen Sprache auf den Fall beschränkt, wo das »Nomen oder Pronomen, auf welches sich das Ptc. bez »zieht, im Satze weder als Subjekt noch in einer andern »Funktion vorkommt; andernfalls hat das Ptc. coniunctum »zu stehen. Die ntlichen Schriftsteller dagegen ... nehmen »die absolute Konstruktion in zahlreichen Beispielen, und »auch da, wo der Klassiker sie nicht einmal als Licenz »zugelassen hätte.«

Sed Tatianus duobus locis exceptis antiquam normam sequitur. Quod artificiose fieri cognoscimus ex illis duobus locis quibus non evitavit sui temporis sermonem. Nam legimus 17, 25: βλεπονται δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ψυχικῶν οὲ δαίμονες, ἔσθ' ὅτε τοῖς ἀνθρώποις ἑαυτοὺς ἐκείνων δεικνύντων. Quia Tatianus hoc loco praebet illam structuram

<sup>1)</sup> Blass p. 250. 2) Act. 16, 34; Blass p. 250. 3) Quod iam monuit Schwartz (ind. p. 64 s. v. ἀναξιοπάθεω). 4) p. 256.

κοινῆς propriam, puto lectionem codicum servandam esse altero loco 29, 25: παιδεραστία .. προνομίας .... ὑπὸ Pωμα ιων ηξιωται, παιδων ἀγελας ὥσπερ ἵππων φορβάδων συναγείρειν αὐτῶν (αὐτοῖς coniecit v. Wilamowitz) πειρωμένων.

## X. De enuntiatis secundariis.

A. De enuntiatis interrogativis indirectis. Singulos locos enumero: 2, 5; 6, 26; 8, 16; 9, 20; 16, 17; 19, 1; 24, 22; 25, 9; bis 27, 19; 30, 3; 37, 8; 38, 21; 41, 13; 43, 13.

De usu negationum nihil concludi potest. Tatianus semper utitur indicativo <sup>1</sup>) secutus fortasse supra modum usum antiquum, e quo saepe, non semper modus interrogaztionis directae asservatur <sup>2</sup>). Accedit quod NTi scriptores saepius quam Attici adhibent coniunctivum <sup>3</sup>).

De voculis interrogationem secundariam instituentibus pauca addo:

- 1.  $\tau \ell \varsigma$  legitur  $8^{iens}$  et  $\pi \acute{o}\sigma o \varsigma$  41, 13, non  $\acute{o}\sigma \iota \iota \varsigma$  aut  $\acute{o}\pi \acute{o}\sigma o \varsigma$  4).
- 2. 65 37, 8 habet notionem voculae interrogativae 600115 similem 5).
- 3.  $\pi\tilde{\omega}_{\varsigma}$  9, 20; 24, 22 ponitur pro  $\delta\pi\omega_{\varsigma}$  (19, 1; 25, 9). Qui usus nonnumquam obvius iam apud Atticos scriptores frequentior est apud recentioris graecitatis scriptores.

<sup>1)</sup> θύνωμαι 30, 4 reicio quod laudant Stephanus, Schwartz, Haupt (opusc. III p. 447). Nam deest omnino apud Tatianum coniunctivus deliberativus (cf. p. 59), qui futuro interdum circumscribitur (cf. p. 63). ἐξευρεῖν θύναμαι exstat pro ἐξευραῖ. Kühner II, 1 p. 223. 2) II, 2 p. 537. 3) Blass p. 215. 225. 4) Kühner II, 2 p. 516. 5) II, 2 p. 438.

- B. De enuntiatis finalibus 1). Tatianus adhibet particulam  $\tilde{\nu}\alpha$  2, 16; 7, 9; 9, 28; 12, 21. 24; 17, 26; 41, 7; 42, 16; et  $\mu\dot{\eta}$  negatione negatam 3, 3; 4, 28; 9, 4; 34, 18 (12 iens). Legitur  $\delta \pi \omega_{\varsigma}$  vocula 3, 14; 7, 15; 17, 21; 41, 8; quae negatur 20, 30. Semper exstat  $\mu\dot{\eta}$  negatio et coniunctivus, nusquam optativus.
- 1. Uno loco 41, 8  $\delta\pi\omega\varsigma$  legitur variandi causa, quia antecedit  $\delta\nu\alpha$  41, 7. Inde ab Herodoto  $\delta\nu\alpha$  particulam saepius quam  $\delta\pi\omega\varsigma$  usurpari scimus <sup>2</sup>) veluti ab oratoribus Atticis <sup>3</sup>), Polybio <sup>4</sup>), NTi scriptoribus <sup>5</sup>). Xenophon <sup>6</sup>) contrarium usum praebet.
- 2. In utendo coniunctivo Tatianus sequitur consuetudinem sui temporis scriptorum qui per notissimam
  incuriam, ubi de rebus praeteritis agitur, etiam tum coniunctivum usurpant, ubi Graeci elegantiores optativo uti
  solebant. Qui usus etiam apud Herodotum, Thucydidem,
  alios scriptores antiquos obvius 7) inde ab Aristotele et
  Theophrasto 8) magis magisque in posterioris graecitatis
  scriptis invenitur 9).
- 3. Nusquam autem legimus apud Tatianum indicativum post μή particulam finalem, quem saepius apud Polybium invenimus 10), nusquam post ενα voculam velut in NTo 11), nusquam confunduntur ενα et ώστε 12). Denique non leguntur enuntiata finalia pro imperativis 13) aut pro constructione infinitivo formata, quem usum et apud Polysbium 14) et in NTo 15) legimus aliisque illius temporis

<sup>1)</sup> Diel, de enuntiatis finalibus apud Graecorum rerum scriptores posterioris aetatis, Muenchen 1895. 2) Weber, Entwicklungsgeschichte der Absichtssätze (Würzburg 1884/85) II, 1. 3) Weber II p. 44 sq. 4) Kälker p. 291. 5) Wilkes Grimm s. v. Γνα, ὅπως. 6) Weber II p. 75. 89. 7) Weber II p. 103. 8) Mueller, de Theophrasti dicendi ratione (Arnstadt. 1875) p. 52; Schmid IV p. 88. 9) Schmid III p. 83; Diel p. 20 sq. 10) Stich p. 193. 11) Blass p. 216. 12) Blass p. 229. 13) Blass p. 214. 14) Kälker p. 290. 15) Blass p. 215. 227.

scriptis 1). Nusquam in his quidem rebus Tatiani dictio contraria est legi Atticae.

- C. De enuntiatis causalibus. Tatianus usurpat particulas ὅτι, διότι, ἐπεί. Legitur ὅτι 4, 5; 9, 18; 11, 17; 31, 13; 35, 6. 11. 24. Negatur οὐ vocula 9, 19; διότι exstat bis 21, 5; 26, 2; negatur 26, 2 μή vocula (cf. p. 83). ἐπεί exstat bis 6, 25; 19, 15. Semper legitur indicativus. 26, 2 negationem μή, non οὐ legi mirandum non est, quia ille locus habet sensum condicionalem: δ . . . τῶ φόνω μη περιτυχών λυπείται, διότι μη κατεκρίθη; adde quod evitatur hiatus. In Tatiani libro desunt ἐπειδή, ἐπειδήπερ, καθότι particulae obviae nonnumquam in NTo. διότι rarius apud Atticos<sup>2</sup>) adhibetur, crebro apud Polybium<sup>3</sup>). Ples rumque usurpatur ad hiatum evitandum velut ab Isocrate 4), Dionysio<sup>5</sup>), aliisque scriptoribus<sup>5</sup>). Atque eadem de causa Tatianus utitur διότι vocula. Nam hiatus 6) evitatur illis duobus locis: 21, 5 πραγματεύεσθαι διότι et 26, 2 λυπεϊται διότι.
- D. De enuntiatis relativis. Harum sententiarum permagnum numerum enumerare nequeo. Pauca adnoto.
- 1. Formae pronominis ὅσος †) leguntur 23, 2 τὰ ὅσα μη ἐγίνωσαον αξ . . ψυχαὶ, προὔλεγον; 41, 5 τὰ ὅσα ἔγνωσαν, παραχαράττειν ἐπειράθησαν; 41, 8 τὰ ὅσα μὴ συνίεσαν . . . . παρακαλύπτοντες. Praeterea 29, 19 ὅσα γένη πόλεων, τοσαῦται καὶ τῶν νόμων θέσεις. Alio loco agam de negatione (cf. p. 82). De articulo vide supra p. 19.
- 2. Saepius particula relativa adhibetur, ut duo enuntisata artius connectantur, velut 3, 26 δστις; 37, 8 ήτις; 38, 9 άτινα.

<sup>1)</sup> Diel p. 44 sq. 2) Schmid I p. 52. 3) Lüttge, de Polybii elos cutione p. 10 (Nordhausen 1863). 4) Schwabe, de dicendi genere Isocrateo (Hal. Sax. 1883) p. 21. 5) Schmid I p. 52. 260; II p. 95; IV p. 154. 6) Schwartz, praef. p. VI dicit: »lex, quam severissime sibi ipse scriptor imposuit ut hiatum evitaret.« 7) de usu Attico simili Kühner II, 1 p. 583.

- 3. Nonnullis locis exstat attractio pronominis, semper post praepositionem uno loco excepto. Legimus 2, 5  $\sigma \tau \acute{\alpha} \sigma \epsilon \omega \varsigma$   $\delta \grave{\epsilon}$   $o \rlap/v \sigma \eta \varsigma$   $\tau \sigma \sigma \alpha \acute{v} \tau \eta \varsigma$   $\pi \alpha \varrho'$   $o \rlap/v \varsigma$   $o \rlap/v \varepsilon$   $\delta \varrho \eta \rlap/v = \pi \alpha \varrho \acute{\alpha}$   $\tau o \rlap/v \tau o \rlap/v \varsigma$ ,  $\tau \alpha \varrho'$   $o \rlap/v \varepsilon$ . Dubium est num sequi necessarium sit Wilamowitzium scribentem  $\tau \sigma \sigma \alpha \acute{v} \tau \eta \varsigma$   $\pi \alpha \varrho'$   $\acute{v} \mu \rlap/v \varepsilon \rlap/v$   $o \rlap/v \varepsilon \rlap/v \varrho \rlap/v \varrho \rlap/v$ . Praeterea exstat 2, 24  $\varepsilon \rlap/v$   $o \rlap/v \varepsilon (= \varepsilon \rlap/v) \tau o \rlap/v \tau o \rlap/v \varepsilon (= \varepsilon \rlap/v) \tau o \rlap/v \varepsilon (= \varepsilon \rlap/v) \tau o \rlap/v \tau o \rlap/v \varepsilon (= \varepsilon \rlap/v) \tau o \rlap/v \varepsilon (= \varepsilon \rlap/$
- 14, 24 πρὸς ἄπερ (= πρὸς ταῦτα, πρὸς ἄπερ) όδηγεῖ.
- 28, 21 διδαγμάτων (hoc Schwartz bene coniecit pro δογμάτων) ὧν (= ἃ) θελω.
- 39, 11 εἰς ἄπερ ( $\equiv$  εἰς ταῦτα, εἰς ἄπερ) ήθελον.

Quae attractio pronominis relativi non Atticorum scriptorum propria est, sed invenitur omnibus temporibus atque exempla praebent papyri 1) et NTum 2).

- 4. Nusquam in Tatiani oratione pronomen personale supervacaneum post relativum pronomen positum est, quem usum saepe legimus in NTo²) fortasse secundum Iudaeorum sermonem velut Mc. 7, 25 γυνή, ηξε εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον.
- 5. In omnibus sententiis relativis legitur indicativus, uno loco excepto 32, 9, quo exstat optativus potentialis. Tatianum persaepe pro talibus enuntiatis adhibere participia mihi amplius non est disserendum.
- 6. δσος legitur quater 23, 2; 29, 19; 41, 5. 8; δποίος 24, 2; οἶος 24, 4; δθεν 5, 27. Innumeris locis legimus voculam δς, η, δ. Usitata quoque sunt pronomina δσπερ, ηπερ, δπερ (4, 5; 8, 16 [P ὧνπερ]; 14, 24; 15, 17. 27; 16, 4; 18, 19; 19, 5. 14; 22, 12; 24, 8. 23; 25, 12; 30, 14. 15; 35, 28; 39, 11) et δστις, ητις, δτι (1, 18; 2, 26; 3, 26; 4, 13. 26; 22, 30; 35, 9; 36, 3; 37, 8; 38, 9. 22; 41, 19; 43, 12. δς et δστις sine differentia positas voculas imprimis in posterioris graecitatis scriptis β) inveniri notum est. Addo

<sup>1)</sup> Schmid III p. 67 sq. 2) Blass p. 178. 3) Blass p. 176; Iannaris § 1219.

denique NTum semel (Mc. 15, 6) et nonnullis tantum codicibus praebere δσπεφ pronomen.

E. De enuntiatis temporalibus. Singulos locos enumero.

- 1. 4, 18 έχρην . . . περιμένειν, μέχρις άν . . . αφίκωνται.
  - 13, 24 ἐντρυφᾶν αὐτοὺς εἴασε, μέχρις ἀν ὁ κόσμος ἀναλυθῆ.
  - 22,25 μεχρις ήν δυνατον ανθρώπω,... αναγραφην εποιήσαντο.
  - 27, 27 οὖ γινώσμετε . . . έστῶτα τὸν αἰῶνα, μέχρις ἀν αὐτὸν ὁ ποιήσας εἶναι θελήση.

Tatianus  $\mu \epsilon \chi \varrho \iota \varsigma$  scripsit ad hiatum evitandum (cf. p. 49 ἄχ $\varrho \iota$ ). Quam particulam temporalem rarissime invenimus apud Herodotum 1), Thucydidem 2), Platonem 3), qui scriptores plerumque  $\mu \epsilon \chi \varrho \iota \varsigma$   $o \tilde{v}$  praebent. Saepius Xenophon 4) usurpat  $\mu \epsilon \chi \varrho \iota \varsigma$  voculam simplicem. Et Polybius 5)  $\mu \epsilon \chi \varrho \iota$  non raro adhibet. In NTo  $\mu \epsilon \chi \varrho \iota$  donec semel exstat.

- 2. 17, 18 ἐπειδάν . . μεταναστῆ; 18, 7 ἐπειδάν συμβαίνωσιν;
  - 19, 5 ἐπειδὰν θεάσωνται; 20, 21 ἐπειδὰν ἀπολαύσωσιν.

Quae vocula nusquam in NTo reperitur.

- 3. 15, 19 δπόταν μελλωσι πολάζεσθαι 6).
  - 18, 8 δπόταν καταλαμβάνη κάματος.

δπότε semel in NTo legitur Lc. 6, 3.

- 4. 31, 14 6) δταν λαμβάνω. Sine dubio (cf. 1, 2, 3) λαμβάνω coniunctivus est. E recentioris graecitatis usu coniungitur in NTo δταν cum indicativo  $^{7}$ ).
- 5. 37, 10 νῦν ὅτε καιρός. Verbum deest per ellipsim.
   7, 4 ὅτε βούλεται quod exstare pro ὅταν βούληται iam Puech<sup>8</sup>) adnotavit.

<sup>1)</sup> Fuchs, Die Temporalsätze mit den Conjunktionen »bis« und »solange als« p. 77 (Würzburg 1902). 2) p. 85. 3) p. 107. 4) p. 118. 5) Stich p. 201. 6) 31, 14 ὅτ' ἀν ΜΡV, ὁπόταν Euseb. Codicum lectionem servo, quia in talibus minutiis Eusebius non raro aliud praebet (cf. Puech 148²). Clementis quoque Alexandrini textum non nullis locis deteriorem habebat quam codex Scorialensis (Wendland Berl. phil. Wochenschr. 1909 p. 491). 7) Blass p. 222 sq. 8) p. 32.

6. 7, 24 ἐπειδή τινι συνεξηχολού θησαν. Quae vox ἐπειδή in NTo nusquam legitur nisi Lc. 7, 1.

7. 15, 16 τοσαντάκις θνήσκοντες .. δσάκις αν .. εκπαι-

δεύσωσιν.

Quae vox semel legitur in NTo (I Co. 11, 25).

8. Restat 6, 26 πρὶν ἢ γενέσθαι, τις ἤμην οὖκ ἐγίνωσκον.
10, 16 πῶς πρὶν τούτους .... γενέσθαι ἀκόσμητος ἦν δ οὐρανός.

11, 7 ποῦ δὲ οἱ ἀστέρες αὐτῆς πρὶν τὴν προειρημένην ἀποθανεῖν.

28, 23 πῶς γὰς οὐκ ἄτοπον . . . ποὶν ἢ τὰληθὲς . . . καταμανθάνειν.

37, 22 Όμηρος κατ' έκεῖνον αὐτὸν ὑπειλήφθω τὸν . . καιρὸν . . . πρὶν καὶ τῶν στοιχείων γεγονέναι τὴν εὕρεσιν.

Sturm 1) docuit  $\pi\varrho i\nu$   $\mathring{\eta}$  voculas proprias esse dialecti Ionicae et recentioris graecitatis. Non leguntur apud Thucye didem 2), sed bis in Tatiani libro,  $\pi\varrho i\nu$  simplex ter.  $\pi\varrho i\nu$   $\mathring{\eta}$  exstat raro apud Aristotelem 3), nusquam apud Theophrastum 3).

Omnibus locis Tatianus ponit infinitivum. Antiquissimi scriptores secundum legem certam utebantur praeter infinizitivum et coniunctivo et indicativo. Sed Tatianus posterioris graecitatis usum secutus 4), quem iam apud Theophrastum observamus 5), semper infinitivum usurpat. Idem invenizmus in NTo duobus locis Lucae saepius praebentis structuras antiquiores exceptis 6). De usu negationum nihil concludi potest.

F. De enuntiatis consecutivis. Leguntur hi loci:

12, 29 την δμοίαν έχει σύστασιν ώς είναι κοινήν πάντων γενεσιν.

12, 30 διαφοραί . . . είσιν ώς είναι το μέν τι κάλλιον.

16, 8 συνθετή γάρ έστιν ώς είναι φανεράν.

<sup>1) »</sup>Geschichtliche Entwicklung der Construktionen mit πρίν« p. 74, 74 1 (Würzburg 1882); Kühner II, 2 p. 445 2; Diener, de sermone Thucydidis p. 71 (Lips. 1889). 2) Sturm p. 96. 3) Schmid III p. 84. 4) Schmid IV p. 86. 5) Mueller p. 59. 6) Norden, Kunstprosa II p. 486 sqq.

- 20, 28 τοσούτον αποδέουσι τῆς ασκήσεως ώστε λαμβάνειν.
- 21, 4 ουτως εδεδίει τὸν θάνατον ώς . . . πραγματεύσασθαι (loc. corr.).
- 29, 19 τοσανται . . . των νόμων θέσεις ως είναι τα . . . αίσχοα . . σπουδαία.

Praeterea ώστε c. indic. exstat in principio enuntiati 10, 1; 15, 17 deest post παρόν per ellipsim ἔσται, quem locum Kukula bene explicavit 1).

- 1. Legitur quinquies ως, semel ωστε cum inf. coniunctum. ως vocula rarius legitur omnibus temporibus ²). Etiam Diodorus ³), Diogenes Laertius ³) aliique illius temporis scriptores ως raro usurpant saepius obviam apud Aelia num ³), Arrianum Herodotumque ⁴), quorum usum Ionicum Tatianus fortasse supra modum imitatus est. Sine dubio ωστε vocula ⁵) etiam in papyris obvia κοινῆς scriptoribus usitatissima erat.
- 2. Uno loco 20, 28 fortasse miraberis, quod infinitivus, non indicativus exstat. Sed etiam alii scriptores velut Polybius <sup>6</sup>) et NTum <sup>7</sup>) in quo semper excepto uno loco (Gal. 2, 13) legitur infinitivus, non sequuntur grammatiscorum distinctiones subtilissimas. Interdum <sup>7</sup>) haec enuntiata exstant pro sententiis finalibus. Sed talia non inveniuntur apud Tatianum.
- G. De enuntiatis concessivis. Legimus particulam  $n\tilde{\alpha}\nu$  in crasi  $(n\alpha)$   $\tilde{\epsilon}\alpha\nu$  c. conjunctivo 4, 8; 6, 23. 31; 7, 1 bis; 7, 2; 14, 15; 20, 4; 22, 9; 23, 24; 26, 27; 28, 31; 29, 1; 33, 9. 30. Invenitur negatio  $\mu\eta$  4, 8; 20, 4; 26, 27.

Per ellipsim deest verbum 27, 14 Πελοψ δεῖπνον τῶν θεῶν γίνεται κἂν Ποσειδῶνος ἐρώμενος. Accedunt 2, 9 ἀπεταξάμεθα τῆ παρ' ὑμῖν σοφία κἂν εἰ πάνν σεμνός τις

<sup>1)</sup> p. 26 sq. 2) multis exemplis hoc comprobavit Iannaris § 1757.
3) Schmid IV p. 87. 4) Grundmann p. 63. 88; Schmid IV p. 87; Kühner II, 2 p. 501. 5) Schmid III p. 85 b. 6) Stich p. 204. 7) Blass p. 228.

ην εν αὐτη; 14, 5. 6 χρήσασθε τοῖς δόγμασιν ήμῶν κἂν ὡς τη κατὰ Βαβυλωνίους προγνωστικη κατακούσατε λεγόντων ήμῶν κἂν ὡς δρυὸς μαντευομένης. His locis κἄν exstat pro καὶ ἄν. Qui usus raro apud Atticos, saepius apud κοινης scriptores invenitur 1).

36, 17 legitur διὰ τι τὴν Ηφαιστίωνος οὐκ αἰδεῖσθε πορνείαν καὶ εἰ πάνυ Φίλων αὐτὸν ἐντέχνως ποιεῖ.

Saepe pro talibus enuntiatis exstare participia per se apertum est. Crasis  $\varkappa \ddot{\alpha} \nu = \varkappa \alpha \imath \ \dot{\epsilon} \dot{\alpha} \nu$  scriptoribus  $\varkappa \alpha \imath \nu \eta \varsigma$  inusitata erat atque raro in papyris invenitur<sup>2</sup>).  $\varkappa \alpha \imath \ \dot{\epsilon} \dot{\epsilon}$  voculae in NTo<sup>3</sup>) nusquam habent vim concessivam.

H. Enuntiata inducta particulis ὅτι et ως. Leguntur hi loci:

- 18, 13 τε ... λέγειν έχομεν ή τοῦθ΄ ότι .... αβδηρολόγος έστεν.
- 23, 1 πεπεισμένοι δτι πνεθμα . . . τήν άθανασίαν κεκτήσεται.
- 27, 26 οἴονται . . . ὅτι τὰ ὄρη τρέχουσιν.
- 30, 12 συνηκα ότι τὰ μὲν καταδίκης ἔχει τρόπον, τὰ δὲ ὅτι λύει τὴν . . δουλείαν.
- 34, 2 προύθυμήθην ... παριστάν (ostendere), ὅτι ... σωφρονεῖ.
- 39, 15 φησὶ δὲ ὅτι . . Sequuntur verba Apionis grammatici.
- 39, 25 χρή .. συνείναι .. ὅτι .. οὐδ' ἱστορίας τις  $\tilde{\eta}$ ν .. άναγραφή.
- 40, 10/12 δῆλον (scil. ἐστὶν) ώς καὶ μετὰ Μωσέα (scil. γινώσκονται).
- 41, 15 σαφηνίζειν ώς ούχ . . . πρεσβύτερός έστιν.

Negatio ov legitur 39, 24; 41, 15.

1. Imprimis commemorandum est usum particularum  $\delta m$  et  $\delta \varsigma$  perraro inveniri. Quod quidem efficitur infinitivo vel accusativo c. inf. plerumque posito a Tatiano post verba sentiendi, dicendi similisque notionis. Omnes fere posteriores scriptores contrarium usum praebent. In NTo

<sup>1)</sup> Vahlen, Beiträge zu Aristoteles Poetik I p. 35 sqq. (Wien 1865); Blass p. 220<sup>1</sup>. 2) Schmid III p. 294. 3) Blass p. 281.

 $\delta n$  reperitur pro infinitivo innumeris locis. Lucas tantum usum antiquiorem interdum praebet 1). Quod non modo NTi, sed multorum  $non \tilde{\eta} \zeta^2$ ) scriptorum proprium est 3). Atque sine dubio talia sermoni vulgari 4) usitata erant ita, ut atticistae evitarent 2) cum artificio hunc usum dictionis cotidianae. Atque Tatianus idem, quod atticistae, fecit cum artificio quodam. Nam ipse reddit 27, 26 illum sermonem vulgarem reliquis locis diligenter evitatum, quoniam  $\delta n$  vocula posita post  $\delta n$  verbum in scriptis Atticis 5) rarissima est (cf. 17, 17). Sed legimus idem non modo apud Polybium 6), sed etiam apud Lucianum et Philostratum atticistas 7).

- 2. 39, 15 ‰ exstat ante orationem directam (‰ reciztativum quod vocant), quem usum persaepe in NTo legizmus 8). Aliis locis Tatiani deest velut 9, 21; 37, 13.
  - 3. In his enuntiatis Tatianus semper utitur indicativo.
- I. De enuntiatis condicionalibus. 1. Irrealia condicionalia enuntiata leguntur quattuor locis.
- 17, 29 εὶ γὰρ δυνατὸν αὐτοῖς (deest ἦν), πάντως ἄν καὶ τὸν οὐρανὸν . . . καθείλκυσαν.
- 19, 13 εἴπερ . . ἄπερ . . βούλονται κατεσκευάκει, πονηρῶν ἄν ἦν πραγμάτων δημιουργός.
- 33, 25 εὶ μὴ προσῆν ... οὐκ ἀν .. διεβάλλετο.
- 35, 2 ελγάρ ἐκύησεν ἐλέφαντα, τι τὸ αἴτιον τοῦ ... ἀπολαῦσαι; (= αἴτιον οὐκ ἀν ἦν τοῦ ἀ.).

Et Polybius <sup>9</sup>) et NTi <sup>10</sup>) scriptores interdum ἀν vocus lam omittunt. NTum <sup>11</sup>) adhibet post εὶ particulam ον negationem (Mt. 26, 24; Mc. 14, 21), sed Tatianus usurs pat μή negationem Attico sermoni usitatam.

<sup>1)</sup> Blass p. 244. 235 sq. 2) Schmid II p. 58 enumerat multos locos.
3) ex Arriano exempla affert Grundmann p. 77. 4) Schmid IV p. 620. 5) Kühner II, 2 p. 356. 6) Goetzeler p. 33. 7) Schmid I p. 242; IV p. 83. 8) Iannaris § 2032. 9) Stich p. 194 sq. 10) Blass p. 211. 11) p. 259.

- 2. Realia condicionalia enuntiata leguntur his locis:
- 4, 21 εί μη . . βούλομαι, τίνος χάριν . . . μεμίσημαι.
- 19, 30 1) εί . . . παραιτούμεθα, . . . ἐπιτηδεύουσιν.
- 21, 8 εἴ φατε μὴ δεῖν δεδιέναι τὸν θάνατον, . . μὴ ἀποθνήσκετε.
- 28, 17 εὶ γὰς ἀττικίζεις . . ., λέγε μοι . . . τὴν αἰτίαν.
- 37, 21 εἰ βούλεταί τις, (scil. ὑπειλήφθω Ὁμηρος) πρὶν . . . γεγονέναι τὴν εὕρεσιν.
- 40, 9 εί . . . ἀνεγράφησαν . . ., δηλον (ἐστί) ώς . . .

Similia leguntur 19, 26; 22, 6; 27, 24; 28, 20; 40, 5. Non invenimus confusionem particularum  $\epsilon i$  c. ind. et  $\dot{\epsilon} \dot{\alpha} \nu$  c. coniunctivo saepe obviam in NTo<sup>2</sup>) neque Tatianus adhibet  $o\vec{v}$  negationem usurpatam a NTi<sup>3</sup>) scriptoribus. Polybius <sup>4</sup>) idem praebet quod Tatianus.

- 3. Potentialia condicionalia enuntiata sunt his locis:
- 19, 23 εὶ οὕτως εἴη, . . ἀμυνεῖται (codd. ἀμύνηται, emendavit Schwartz).
- 30, 28 τι αν ετερον (scil. λεγοιμι) ή το μη τοις πρείττοσιν λοιδορείσθαι μηδ', ει βάρβαροι λεγοιντο, ταύτην λαμβάνειν τῆς χλεύης την ἀφορμήν;
- 33, 12 καλον μεν (scil. αν είη), ει λαμβάνοι περιγραφήν.

Quamquam coniunctivum et optativum saepius posterioribus temporibus confundi notum est <sup>5</sup>), tamen facile fieri potest, ut emendemus locum 16, 22 το δὲ τοιοῦτον τῆς συστάσεως εἶδος εἰ μὲν ὡς ναὸς εἴη, κατοικεῖν ἐν αὐτῷ θεὸς βούλεται διὰ τοῦ πρεσβεύοντος πνεύματος. Recte S ch wartz ponit εἴη, praesertim cum reliquis omnibus locis Tatianus sequatur legem antiquam et dissentiant codices (P ἦ, MV ἦι). Quod ad coniunctivum servandum Puech <sup>6</sup>) dixit falsum esse edocet usus Tatiani. De negationibus nihil concludi

<sup>1)</sup> Schwartz quod tradunt omnes codd. mutavit in παφαιτοίμεθα et ἐπιτηθεύσουσι. Quod num necessarium sit quamvis sequatur κατα-κρήσονται dubito. Nam ἰάσασθαι ἐπιτηθεύουσι idem fere est quod ἰάσονται. 2) Blass p. 218. 3) p. 259. 4) Ştich p. 194. 5) Blass p. 215; Thumb, gr. Spr. p. 249. 153. 6) p. 32 ¹.

potest.  $\epsilon \ell$  c. optat. in NTo 1) perraro legitur Act. 24, 19; 20, 16; I P 3, 14. 17. Polybius 2)  $\epsilon \ell$  c. optat. saepius confundit cum  $\ell \acute{a} \nu$  c. coniunctivo.

4. ἐάν vocula inducta sunt enuntiata condicionalia

11, 5 τι μοι σέβειν . . . , ἀν μὴ λάβωσιν.

11, 31 δοῦλος ἐὰν ὧ, τὴν δουλείαν ὑπομένω.

12, 1 καν έλεύθερος υπάρχω, . . οὐ σεμνύνομαι.

18, 4 αν τις θελήση, . . . παραιτησάσθω.

18, 19 ἢν μὴ ἀποπαύσησθε, . . . ἀπολαύσετε.

22, 2 ἀν υπάρχης ἀνώτερος, . . . καταφρονήσεις.

23, 20 γένεσιν αν λέγητε, . . . αποφανείσθε.

27, 17 ἐὰν ἀφεληται, . . . ἐξαδυνατήσουσιν.

31, 1 ήν εθελητε, ... δυνήσεσθε.

Supra iam commemoravi confusionem particularum  $\epsilon l$  c. ind. et  $\dot{\epsilon} \acute{\alpha} \nu$  c. coni., saepe obviam in NTo  $^3$ ) quod coniungit interdum  $\dot{\epsilon} \acute{\alpha} \nu$  cum indicativo. Etiam Polybius  $^4$ ) uno loco utitur  $\dot{\epsilon} \acute{\alpha} \nu$  vocula c. indic. Multi scriptores posterioris graecitatis confundebant  $\epsilon l$  c. opt. et  $\dot{\epsilon} \acute{\alpha} \nu$  c. coni. velut Dio Chrysostomus  $^5$ ), Hermogenes  $^6$ ), Menander  $^6$ ) rhetor, Aelianus  $^7$ ), Philostratus  $^8$ ), Lucianus  $^9$ ). Contra Tatianus has structuras accurate distinguit.

Pauca dicenda sunt de formis  $\delta \alpha \nu$ ,  $\tilde{\eta} \nu$ ,  $\tilde{\alpha} \nu$ . Legimus  $\delta \alpha \nu$  bis. Quae vox usitatissima est  $\kappa \omega \nu \tilde{\eta} \varsigma$  scriptoribus 10) et saepe legitur in papyris 11) eodem tempore scriptis quo NTum 12), quod raro utitur vocula  $\tilde{\alpha} \nu$  vel  $\tilde{\eta} \nu$ .  $\tilde{\alpha} \nu$  exstat quater. Incriptiones 11) hanc voculam sermoni Attico vulgari usitatam fuisse edocent. Usurpatur a Demosthene 13), Aristotele 13), Theophrasto 14) scriptoribusque p. Chr. n. saeculorum 13).  $\tilde{\eta} \nu$  bis obvia est vocula Ionica 15), adhibita

<sup>1)</sup> Blass p. 225. 2) Stich p. 194 sq. 3) Blass p. 218. 4) Stich p. 195 sq. 5) Schmid I p. 98. 6) I p. 99. 7) III p. 83. 8) IV p. 84. 8) I p. 244. 10) Blass p. 64. 11) Schmid IV p. 124 (affert multa exempla e papyris). 12) Deissmann, neue Bibelstudien (Marburg 1897) p. 30 sq.; Nägeli p. 40. 13) Schmid IV p. 124. 14) Mueller p. 58. 15) Schmid IV p. 11 dicit: »Halb Ionismus, halb Atticismus ist . . . ην statt ἐάν.«

imprimis ab Herodoto 1), Arriano 1), raro ab aliis antis quioribus scriptoribus 2).

Haec enuntiata inducta  $\epsilon \acute{a} \nu$  vocula negantur  $\mu \acute{\eta}$  negatione.

- 5. Restant pauca. 11, 9 τ/ς δ αναβιβάσας αὐτόν, εἰ μήτι nisi.
- 21, 7 τίνας . . . ἔδει διῶξαι, εὶ μὴ (nisi) μόνους ὑμᾶς.
- 32, 22 τι . . . τὸ αἴτιον, εὶ μὴ (nisi) τὸ συντάττειν.
- 17, 13  $\pi\tilde{\omega}\varsigma$  . . .  $\tilde{\alpha}\nu$  γένοιντο . . . χωρίς εὶ μη . . . γένοιτο.

In  $\chi\omega\varrho i\varsigma$  εὶ μή voce utenda Tatianus sequitur sermos nem posterioris graecitatis ³), ceterum semper in enuntiatis condicionalibus sequitur legem Atticam neque praebet usum contrarium multis locis obvium in posterioris graecistatis scriptis.

#### XI. De infinitivo.

Supra iam commemoravimus Tatianum semper infinitivum ponere post  $\pi \varrho l \nu$  et  $\omega \sigma r \varepsilon$  exceptis locis 10, 1; 15, 17 (cf. p. 71 sq.). In proximis paginis + signum indicat accusativum c. inf.

A. Scriptor utitur vocula  $\delta \tau \iota$  vel  $\delta \varsigma$  semel post  $\lambda \epsilon \gamma \omega$  18, 13; semel post  $\pi \epsilon \iota \delta \circ \iota \omega \iota$  23, 1; semel post  $\delta \iota \circ \iota \omega \iota$  27, 26; ter post  $\delta \iota \circ \iota \iota \omega$  30, 12. 13; 39, 25; semel post  $\delta \iota \circ \iota \omega$  34, 2; semel post  $\delta \iota \circ \iota \omega$  39, 15 ante orationem directam; semel post  $\delta \iota \circ \iota \omega$  40, 10/12; semel post  $\delta \iota \circ \iota \omega$  41, 15 (cf. p.73 sq.). Reliquis omnibus locis legitur infinitivus vel accusativus c. inf. post verba sentiendi, dicendi, declarandi.

<sup>1)</sup> Grundmann p. 63. 2) Schmid IV p. 125. 3) Kühner II, 2 p. 219; Naegeli p. 33; Schmid I p. 158.

λέγω 3, 6+; 4, 5+; 18, 25; 20, 26; 21, 21+; 26, 21; 27, 5+; 27, 22+; 29, 1+; 29, 5; 34, 4+; gημℓ 3, 15+; 11, 11; 21, 8; 24, 8+; 27, 1; 27, 31+; 32, 2+; 32, 11+; 33, 20+; 38, 13; 39, 11+; 42, 5+; ἐρεῖτε 24, 13+; εἶπον 32, 13; ἀποφαίνομαι explano 3, 22+; ἐκφωνεύω 20, 16+; λογίζομαι 33, 30+; πιστεύω 6, 16+; 17, 15; 35, 18+; μανθάνω 36, 13+; κηρύττω 29, 12+; νομίζω 15, 10; 29, 20+; 31, 4; 34, 18+; 41, 7; 42, 18+; οἴομαι 17, 17+ (cf. 27, 26); ἐπαγγελλομαι 25, 28; 38, 2; 43, 12; καταγγελλω 23, 6+; 29, 6 (λαλεω 6, 4; 25, 8; 28, 17; 34, 23 et gθεγγομαι 2, 4 verba absolute solum adhibentur).

B. Verba imperandi similisque notionis exstant his locis: χαίρειν εἰπών 37, 6; κελεύω 4, 28; 20, 21+; πείθω bis 24,5; προαιρέομαι posco 21,17+; 35,16+; παρασκενάζω efficio 19,13+; 35,7+; προστάττω 4, 23; συμβουλεύω 21, 3; 29, 4; ἀπεργάζομαι efficio 19,8+; νομοθετέω 19, 2.

In NTo ¹) post talia verba non raro legitur enuntiatum finale exceptis verbis κελεύω et προστάττω. Interdum in papyris ²) legitur κελεύω ἵνα. (Non invenimus κελεύω c. dat. obvium saepe in κοινῆς scriptis ³).)

<sup>1)</sup> Blass p. 229 sqq. 2) Schmid IV p. 88. 3) Schmid I p. 334; III p. 205; IV p. 309.

μελλω c. inf. etiam in NTo 1) et Atticis scriptis signisficat quae eventura sunt. ἀγωνίζομαι verbo Thucydides 2) imprimis utitur cum infinitivo. ἐσχύω c. inf. est verbum κοινῆς proprium 3).

D. Infinitivus post adiectiva vel subs stantiva cum & iµ i verbi forma coniuncta vel voces impersonales his locis legitur:

- 1. δυνατός 12, 17; 13, 12; 14, 11; 17, 8 [29]; 18, 6. 29; [22, 25]; 23, 3; 32, 19. 22; ἔτοιμος 4, 23; ὅσιον 24, 16; σπουδαΐον 19, 9; 36, 12; χαλεπόν 17, 17; 35, 25+; 37, 15+; ἄτοπον 28, 22; 33, 15+; 37, 17; ἢλιθιον 29, 10; ἀγαθόν 19, 8; καλόν 21, 24 (33, 13 καλόν, εί...); 36, 2.
  - 2. Éθος ἐστίν 20, 17 (cf. 37, 3).
- 3. δοπεῖ 9, 3; 10, 18; 28, 19; δεῖ 2, 5+; 21, 8; 22, 10+; 25, 10; 28, 17+; 21, 7 quo loco Wilamo witz inseruit ⟨ἔδει⟩, Kukula⁴) proposuit δεον; ἀποβαίνει 2, 2 (praecedit τὸ c. inf. 15, 21; 16, 3); συμβαίνει 30, 4. 7; χρή 1, 19+; 4, 17; 16, 4+; 22, 18+; 29, 18+; 36, 21+; 38, 2+; 39, 24+; 41, 2; ἔνεστιν fieri potest 21, 13; ἔστιν fieri potest 12, 22; προσήπει 31, 4.

NTum<sup>5</sup>) post multas harum dictionum ponit "va

voculam, δοκεῖ 6) coniungit cum ὅτι particula.

E. Nominativus c. inf. legitur his locis:

8, 15 πῶς οὐχὶ θνητὸς εἶναι νομισθήσεται.

- 9, 4 Γνα ... νομίζηται ... ή 'Αθηνά ... έστερησθαι.
- 9, 28 ίνα . . . νομισθώσιν αὐτοὶ διατρίβειν.
- 17, 26 ενα ... νομισθώσιν είναι τινες.
- 33, 22 γενναῖος εἶναι πεπίστευται σφόδοα.

<sup>1)</sup> Blass p. 209. 2) Schmid IV p. 256. 3) Schmid I p. 159; II p. 219. 4) p. 5 sq. 5) Blass p. 232 sq. 6) Wilke-Grimm s. v. δοκεῖ.

- F. Dativus cum infinitivo legitur semel modo 21, 24 καλὸν ἄρα σοι γενέσθαι ξύλφ. Dativo accusativus participii continuatur 17, 8 δυνατὸν δὲ παντὶ τῷ νενικημένφ πάλιν νικᾶν τοῦ θανάτου τὴν σύστασιν παραιτούμενον (pro παραιτουμένφ). Similia etiam apud Atticos legimus 1).
- G. De infinitivo, cui articulus praefixus est pendente a praepositionibus supra iam egi (cf. p. 51 sq.). Hic locos quibus praepositiones non leguntur enumero.
- 1. Genetivus 13, 3 τοῦ γεγενῆσθαι τὸ αἴτιον; 26, 27 τέχνη τοῦ πορίζειν; 28, 18 τοῦ μὴ δωρίζειν ... αἰτίαν; 30, 23 τοῦ συνεστάναι ... ἀφορμήν; 35, 2 αἴτιον τοῦ ... ἀπολαῦσαι; 30, 29 τοῦ ... πάντας ... ὑπακούειν μὴ δύνασθει τὴν αἰτίαν.

Nusquam legimus in Tatiano genetivum infinitivi ad id significandum quod est efficiendum velut Mt. 13, 3 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν ut sereret.

Qui usus sermonis posterioris vulgarisque <sup>2</sup>) ab atticistis evitabatur <sup>3</sup>). Rarius iam legitur apud Iosephum <sup>4</sup>), imprimis invenitur in NTo <sup>5</sup>), sed etiam Attici scriptores <sup>6</sup>) interdum talia praebent.

- 2. Dativus ) uno loco exstat 31, 6 τῷ ... ἐκάτερον αὐτῶν εἶναι παλαίτατον et causam significat. Etiam NTum semel modo dativum adhibet II Co. 2, 13.
- 3. Nominativus 8) reperitur 16, 3 το πλημμελείν μειζό νως ἀποβέβηκεν; 15, 21 το θνήσκειν ξάδιον ἀποβαίνει; 26, 28 τέχνη τοῦ πορίζειν τὸ φιλοσοφείν; 29, 15 τὸ . . . ἀσχολείσθαι νομοθετοῦντός ἐστιν ἔργον; 32, 23 τί . . τὸ αἴτιον . . . εἰ μὴ τὸ συντάττειν. Qui usus in NTo 9) perraro invenitur.
- 4. Accusativus legitur 6, 28 τὸ εἶναι πεπίστενκα; 29, 21 νομίζονσιν . . . φενκτὸν εἶναι τὸ συγγενέσθαι; 30, 27 τί ἄν ἕτερον (scil. λέγοιμι) ἢ τὸ μὴ . . λοιδορεῖσθαι.

<sup>1)</sup> Kühner II, 2 p. 111 sq. 2) Iannaris § 2077. 3) Schmid IV p. 608 sq.; II p. 40. 4) Schmidt, de Ios. elocutione (Fleckeis. Jahrb. Suppl. XX [1894]) p. 427. 5) Blass p. 227. 239. 6) Birklein p. 102 sqq. 7) Birklein p. 103. 8) Birklein p. 95. 9) Blass p. 238.

In NTo 1) talia perraro leguntur. De negatione insfinitivi alio loco disseram (cf. p. 83).

- 5. Infinitivus c. articulo etiam  $xovv\tilde{\eta}\varsigma$  in scriptis non raro legitur. E papyris nonnulla exempla adscribam:
- a) P. Goodspeed 3 (saec. III. a. Chr.) versu tertio: μετὰ τὸ γράψαι περὶ τοῦ ²). . . . .
- b) P. Alexandr. 4 (saec. III. a. Chr.) versu 3. 4: πρὸς τὸ μὴ γίνεσθαι 3).
- c) P. Lond. 42 (anni 168 a. Chr.) versu 10:  $\hat{\epsilon}\pi \hat{\imath} \ \mu \hat{\epsilon} \nu$   $\tau \hat{\omega} \ \hat{\epsilon} \varrho \varrho \tilde{\omega} \sigma \vartheta \alpha [t] \ \sigma \epsilon^4$ ).
- d) P. Flind. Petr. II 13, 19 (saec. III. a. Chr.) versu 14 exstat infinitivus finalis  $\pi \tilde{\alpha} \nu \ \tilde{\epsilon} [\mu o \tilde{\epsilon} \ \tilde{\epsilon} \tau] \alpha \iota \ \pi \epsilon \varphi \varrho o \nu \tau \iota \sigma \mu \tilde{\epsilon} \nu o \nu \ \tau o \tilde{\nu}$  os  $\gamma \epsilon \nu \tilde{\epsilon} \sigma \vartheta \alpha \iota^5$ )  $\tilde{\alpha} \lambda \nu \pi o \nu$ .

Talia sermoni cotidiano usitata fuisse etiam ex hodierno Graecorum sermone cognoscitur <sup>6</sup>), qui utitur his vocibus:  $\tau \delta \varphi \alpha \gamma \ell$  »das Essen, die Speise«  $\equiv \tau \delta \varphi \alpha \gamma \epsilon \bar{\ell} \nu$ ;  $\tau \delta \varphi \ell \lambda \ell$  »der Kuß«  $\equiv \tau \delta \varphi \ell \lambda \epsilon \bar{\ell} \nu$ .

### XII. De negationibus.

In labentis graecitatis scriptis miro saepe modo usurpatas esse negationes notum est neque observari illis temporibus scribendi morem Atticorum ad hanc rem pertinentem, ita ut Blass<sup>7</sup>) de NTi usu breviter dixerit ov negationem negare indicativum,  $\mu\eta$  reliquos modos, infinitivum, participium.

<sup>1)</sup> Blass p. 238. 2) Witkowski p. 30. 3) p. 32. 4) p. 38. 5) p. 17. 6) Thumb, Handb. §§ 143. 79. 7) p. 258 sq.

Tatiani exempla affero:

A. 1. In simplicibus enuntiatis primariis semper adhibetur οὖ (velut 2, 4; 3, 8; 11, 6; al.); οὖδείς, οὖδεμία, οὖδεν 12, 15; 16, 18; 24, 16; 28, 7; 29, 2; 32, 21; οὖτι 16, 19; οὖχετι 28, 14; οὖδαμῶς 16, 30; 18, 2; οὖχί 16, 14.

2. Apud optativum potentialem ov legitur 3, 11; 24, 18;

25, 21; 33, 19 vel  $o\tilde{v}\tau\epsilon - o\tilde{v}\tau\epsilon$  16, 9; 24, 5.

3. οὐ exstat in enuntiatis interrogativis directis 1, 3; 10, 13. 17; 20, 9; 23, 21; 25, 7; 28, 22; 29, 10; 33, 15; 35, 25; 36, 10. 17; οὐχί 8, 15; 10, 20. 21. Accedit 27, 29 μὴ γὰρ οὐχ ὑμεῖς κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον . . . γεγένησθε; Quo cum loco comparari potest Xen. Comm. 4, 2, 12; Plat. Men. 89 C.¹)

4. μήτι γε 8, 18; 15, 28 similiter dictum est atque μήποτε vocula significans fortasse obvia multis κοινῆς locis.<sup>2</sup>)

B.  $\mu \dot{\eta}$  negatio legitur apud Tatianum in enuntiatis relativis his locis: 26, 10  $\ddot{\phi}$   $\mu \eta \delta \dot{\epsilon} \tau \dot{\rho}$  οἰπεῖον πρόσεστι σχῆμα .... 23, 2 τὰ ὅσα  $\mu \dot{\eta}$  ἐγίνωσπον.

30, 15 δίδωσι δὲ ήμῖν οὐχ ὅπερ μὴ ἐλάβομεν.

41, 8 τὰ δσα μὴ συνίεσαν.

26, 10; 41, 8  $\mu\eta\delta\epsilon$ ,  $\mu\acute{\eta}$  eo libentius adhibitum esse videtur, quo hiatus evitaretur, 30, 15  $\mu\acute{\eta}$ , quia paulo ante ov exstat. Ceterum post  $\delta\sigma\sigma\varsigma$  multi scriptores  $\mu\acute{\eta}$  negatione utebantur pro ov velut 3) Thucydides, Demosthenes, Dionysius Haliz carnassensis, Diodorus, Strabo. Polybius 4)  $\delta\sigma\sigma\iota$   $\mu\acute{\eta}=\epsilon t$   $\mu\acute{\eta}$  quater usurpat reliquisque locis ov ov, non  $\delta\sigma\sigma\iota$  ov dicit. Confundunt atticistae negationes multis locis quos collegit S c h m i d.5) Praeterea ov legitur in enuntiatis relativis 2, 5; 24, 23; 25, 9 (3, 8) et ov  $\delta\epsilon\mu\iota$  6, 22.

C. 1. Nihil concludi potest de negationibus adhibitis in sententiis temporalibus et interrogativis indirectis.

<sup>1)</sup> Kühner II, 2 p. 524. 2) II, 2 p. 396. 3) Birke p. 17 sqq. 4) p. 18. 5) I p. 100. 245; II p. 61.

- 2. Enuntiata finalia negantur vocula  $\mu \dot{\eta}$  3, 4; 4, 28; 9, 4;  $\mu \eta \delta \dot{\epsilon}$  20, 30; 34, 18.
- 3. In enuntiatis causalibus legitur  $o\vec{v}$  9, 18 ὅτι ... τέχνης  $o\vec{v}$ κ ἄνατο et μή bis 26, 2 διότι μὴ κατεκρίθη; 31, 13 ὅτι μηδὲ .... παραδεκτόν, quibus locis hiatus evitatur negatione μή. Apud recentiores scriptores ¹) in his enuntiatis rarissime μή legitur. Tantum Plutarchus ¹), Lucianus ¹), Arrianus ²) illam negationem adhibent inprimis apud verba affectuum (cf. Tatian. 26, 2).
  - 4. In enuntiatis concessivis legitur  $\mu \dot{\gamma}$  4, 8; 20, 4; 26,27.
- 5. In enuntiatis inductis particula  $\delta\tau\iota$  vel  $\delta\varsigma$  legimus  $\delta v$  et  $\delta v \delta \epsilon$  negationem 40, 1; 41, 15 post verba  $\delta v \nu \ell \eta \mu\iota$  et  $\delta \alpha \varsigma \eta \nu \ell \varsigma \omega$ . Quibus in sententiis alii scriptores et  $\mu \dot{\eta}$  et  $\delta v$  negationem adhibent  $\delta v$ ).
- 6. In enuntiatis condicionalibus legimus  $\mu \hat{\eta}$  4, 21; 11, 5. 10 ( $\mu \hat{\eta} \tau \iota$ ); 17, 13; 18, 19; 21, 7; 32, 22; 33, 25. In NTo interdum  $o\vec{v}$  4) adhibetur (Mt. 26, 24; Mc. 14, 21).
- D. Infinitivus semper negatur μή vocula velut 2, 27 διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι; 4,17 ἐχρῆν ... μηδὲ ... κολακεύειν; 2,2; 14, 11; 15, 18; 16, 2; 21, 8; 26, 21; 28, 18. 23; 30, 27 bis; 34, 5. Nusquam negantur enuntiata infinitivo formata sequentia voculam πρίν. Restat 20, 28 ώστε ... χρυσοῦς ἐξακοστους λαμβάνειν τινὰς εἰς οὐδὲν χρήσιμον, quo loco οὐδέν vocula negatur tantum χρήσιμον adiectivum. ) Omnes scriptores μή adhibebant, ubi articulum τό ad infinitivum ponebant atque post verba impersonalia exceptis Polybio, Dionysio, Diodoro, Strabone. Restant duo infinitivi 21, 8 εἴ φατε μὴ δεῖν δεδιέναι et 26, 21 λεγοντες μὲν δεῖσθαι μηδενός. Primo loco μή similiter atque in Atticis scriptis ) ponitur, quia condicionale enuntiatum antecedit. Ceteroquin raro negantur a veteribus scriptoribus μή vocula infinitivi pens

<sup>1)</sup> Birke p. 25; Schmid I p. 245. 2) Boehner, de Arriani dicendi genere (Erl. 1885) p. 53. 3) Birke p. 26; Schmid I p. 100; III p. 88; IV p. 92. 4) Blass p. 259. 5) Kühner II, 2 p. 188. 6) Birke p. 47 sq. 7) Kühner II, 2 p. 194.

dentes a verbis dicendi.¹) Idem quod illis locis apud Tatianum legimus invenimus raro apud eos scriptores quos Birke¹) pertractavit, saepius apud atticistas²), semper in NTo³). Sed fortasse apologeta  $\mu\eta\delta\epsilon\nu\delta\varsigma$  posuit ad hiatum evitandum.

- Ε. 1. a) Participia, ubi articulus adhibetur, negantur vocula μή, quod in usu est iam veteribus. Legimus 5, 18 την μηδέπω γεγενημένην ποίησιν; 6, 27 γεγονώς δὲ ὁ μη πάλαι; 6, 29 ὁ ... μηκέτ' ὤν; 6, 29 ὁ ... μηκέθ' ὁρώμενος; 10, 25 ὁ μηκετι βασιλεύων; 13, 12 τῷ μη ... ἀποσκορακίζοντι; 14, 2 οἱ ... μη ἀποσκορακίζοντες; 15, 5 αἱ ... μη πειθύμεναι; 25, 4 τοὺς μη κοινωνοῦντας; 26, 2 ὁ ... τῷ φόνῳ μη περιτυχών. Sed οὐ invenitur 21, 13 τοὺς οὐκ εἰδότας τὸν θεόν; 25, 25 οἱ πυκτεύοντες περὶ οὐδενός.
- b) Eodem modo legimus μή apud adiectiva 2, 6 τὰς μὴ συγγενεῖς έρμηνείας; 20, 5 ὁ μὴ κακός; 26, 16 τὰ μὴ ἀφελιμα; 32, 23 τὸ συντάττειν τὰ μὴ ἀληθῆ. Contra οὐκ quo hiatus evitatur 2, 15 τὸ ... δίκαιον ... οὐκ ἀγαθὸν παριστῶντες; 27, 16 οὐκ ἐδίοις ἐπικοσμούμενοι πτεροῖς; sed hic articulus deest. Eundem usum praebent scriptores a Birkio 4) perstractati.
- 2. Participia quae idem valent atque sententiae relativae negantur οὐ negatione 36, 25 ταῦτα μὲν οὖν οὐ παρ' ἄλλον μαθών ἔξεθέμην, πολλὴν δὲ ἐπιφοιτήσας γῆν; 5, 2 πνεῦμα ὁ θεὸς, οὐ διήκων διὰ τῆς ἕλης, πνευμάτων δὲ . . . κατασκευαστής; 20, 25 ὑμεῖς δὲ τούτων οὐκ ἔχοντες τὴν κατάληψιν παρ' ἡμῶν τῶν εἰδότων ἐκπαιδεύεσθε; 22, 21 τὰ δὲ ὑπὲρ τοῦτον αἰῶνες οἱ κρείττονες οὐ μεταβολὴν ὡρῶν ἔχοντες . . . ἡμεραν ἔχονσι διαμενουσαν. Item adverbium cum participio praedicativo coniunctum 29, 30.
- 3. Vim causalem habent participia negata μή vocula 7, 13 τὸ δὲ ξκάτερον τῆς ποιήσεως εἶδος αὐτεξούσιον γέγονε τάγαθοῦ φύσιν μὴ ἔχον; 14, 26/27 γέγονεν . . συνδιαιτον ἀρχῆθεν

<sup>1)</sup> Birke p. 39 sq. 2) Schmid I p. 100; II p. 61; III p. 88; IV p. 91. 3) Blass p. 260. 4) p. 55 sq.

τῆ ψυχῆ τὸ πνεῦμα. τὸ δὲ πνεῦμα ταύτην ἔπεσθαι μὴ βουλομένην αὐτῷ καταλέλοιπεν; 7,17 ὁ δὲ δίκαιος ... ἐπαινῆται .... τοῦ θεοῦ μὴ παραβὰς τὸ βούλημα; 9,3 ταύτην μοι δοκοῦσιν ᾿Αθηναῖοι μὴ βουληθέντες διαβάλλειν ... προσάπτειν; 9,19 ὅτι μὴ προγνοὺς τὰ περὶ σὲ τῆς αὐτοῦ τέχνης οὐκ ικατο. Sed οὐ exstat 16,26 τὰ δὲ λοιπὰ τῆς αὐτῆς ἐκείνοις διαίτης ἐστὶν, οὐκ ιῶν ὁμοίωσις τοῦ θεοῦ; 36,10 πῶς οὐκ αἰδεῖσθε τοσαύτας μὲν ἔχοντες ποιητρίας οὐκ ἐπί τι χρήσιμον.

4. Vim concessivam habent participia negata μή negaztione 34, 9 Πράξιλλαν μὲν γὰρ Λύσιππος ἐχαλκούργησεν μηδὲν εἰποῦσαν διὰ τῶν ποιημάτων χρήσιμον; 4, 5 ὅτι μὴ θεὸς ὧν τοῦθ' ὅπερ ἔλεγεν εἶναι κατεψεύδετο; 28, 9 τι κατέχετε σκεύη τεκτονικὰ τεκταίνειν μὴ γινώσκοντες; 19, 19 πᾶς γὰρ ⟨ἄν⟩ ζῶν μὲν ἥκιστα μοχθηρὸς εἴην, νεκροῦ δὲ ὄντος μον λείψανον τὸ ἐν ἐμοὶ μηδὲν ἐμοῦ πράττοντος μήτε κινούμενον ἀλλὰ μηδὲ αἰσθανόμενον αἰσθητόν τι ἀπεργάσεται;

Sed οὐ quo hiatus evitatur invenitur 27, 31 τι φάσκετε σοφίαν εἶναι παρ' ὑμῖν μόνοις, οὐκ ἔχοντες ἄλλον ἥλιον οὐδὲ . . .; 28, 18 εἰ γὰρ ἀττικίζεις οὐκ ὢν Άθηναῖος.

- 5. Vim condicionalem habet participium μή negatum 14, 12 θνήσκει μεν γαρ και λύεται μετα τοῦ σώματος μὴ γινώσκουσα τὴν ἀλήθειαν.
- 6. Genetivus absolutus negatur μή vocula, si habet sensum temporalem 10, 12 διὰ τι δὲ τῆς θυγατρὸς μὴ ἀπολωλυίας τῶν ἀνθρώπων εὐεργετις οὐκ ἐγενετο (ἡ Λημήτηρ) vel condicionalem 16, 24 τοιούτου δὲ μὴ ὄντος τοῦ σκηνώματος προὔχει τῶν θηρίων ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὴν ἔναρθρον φωνὴν μόνον; sed οὐ vocula si habet sensum explicativum 6, 18 γινομένων . καὶ ἀπογινομένων τῶν αὐτῶν οὐκ ἐπι τι χρήσιμον; 24, 13 τὸν Ἑκτορα δὲ καὶ τὸν Αχιλλέα . . . . ἐρεῖτε παρεισῆχθαι οὐδενὸς ὄντος τῶν προειρημένων ἀνθρώπων. Quo in usu Tatianus videtur sequi antiquam dictionem ¹) adhibentem μή et οὐ particulas secundum certam legem,

<sup>1)</sup> Kühner II, 2 p. 198 sqq.

quam iam Plutarchus <sup>1</sup>) non observavit, minime autem NTi <sup>1</sup>) scriptores, Polybius, Dionysius, Strabo <sup>2</sup>), interdum ne atticistae quidem <sup>3</sup>). Recentiores scriptores solebant μή voculam praeferre <sup>2</sup>).

Ex iis quae congessi hoc concluditur. Tatianus utitur semper  $o\vec{v}$  negatione in simplicibus enuntiatis primariis et interrogativis directis, apud optativum potentialem, in enuntiatis relativis, paucis locis exceptis quibus  $\mu \dot{\eta}$  negatione hiatus evitatur, similiterque in enuntiatis causalibus. Praesterea  $o\vec{v}$  exstat in enuntiatis inductis particula  $\delta vi$  vel  $\delta c$  et apud participia quae idem valent atque sententiae relativae.  $\mu \dot{\eta}$  legitur in enuntiatis finalibus, concessivis, condicionalis bus et apud infinitivum participiaque vim condicionalem habentia.

Sine differentia — nisi quod interdum hiatus evitandi studium apparere videtur — usurpantur ov et μή apud participia cum articulo coniuncta et adiectiva, apud participia vim causalem vel concessivam habentia.

### XIII. De copia verborum.

Sonos, formas, syntaxin Tatiani examinantes multa invenimus contra communis sermonis usum cum antiquis atque maxime quidem Atticis praeceptis congruentia: id quod etiam apertius erit e conspectu, quem, ut indicis locum teneat, in calce libelli ponam. Hoc fortasse mirabitur qui meminerit Tatianum haud semel illudere atticistarum studia velut 2, 6 τὸ πάντων ἀτοπώτατον, τὰς μὴ συγγενεῖς

<sup>1)</sup> Blass p. 260 sq. 2) Birke p. 57. 3) Schmid I p. 100. 246; II p. 61.

ύμων έρμηνείας τετιμήκατε; 27, 15 παύσασθε λόγους άλλοτοίους θριαμβεύοντες και ώσπερ ο κολοιός ούκ ίδίοις έπικοσμούμενοι πτεροίς; 28, 16 τι δε ώς εν πυγμή συγκρούεις τάς έκφωνήσεις αὐτῶν διὰ τὸν Αθηναίων ψελλισμὸν, δέον σε λαλείν φυσικώτερον; εί γαρ αττικίζεις, ούκ ών Αθηναίος, λέγε μοι τοῦ μη δωρίζειν την αλτίαν; 29, 13 τι δ' αν ωφελήσειε λέξις ἀττική; Ab his igitur atticissantium studiis, quamvis ea cavillatus sit, tamen ne ipse quidem prorsus alienus fuisse videtur. Sed de hac quaestione ut recte iudicemus, praeter ea quae adhuc examinavimus copia verborum qua Tatianus usus est accuratius erit excutienda. Qua de re summatim iudicaverunt Daniel1) et Kalkmann2), dili= gentius primus materiam pertractavit Otto<sup>3</sup>), qui collegit et multa vocabula, quae aut memoranda esse ei videbantur aut Tatiani solius propria sunt, et poetarum verba. Optime Schwartz in indice Graeco editioni addito scripsit de vocabulis propriis Scripturae et obviis tantum apud Tatianum ascriptis multis aliorum scriptorum locis. Praeterea multa alia vocabula quae notabilia esse videbantur adiecit. Puech 4) denique bene disputavit de vocabulis φλήναφος, διναυλέω, λαουγγιάω et de iis quae reprehenduntur a lexico= graphis Atticis 5) aut a Tatiano imprimis usurpantur 6).

Iudicantibus nobis de Tatiani vocabulis omittenda sunt ea, quae sumpsit apologeta ex aliis scriptoribus (2, 11; 3, 11; 8, 11; 9, 21. 22; 14, 18; 17, 7/8; 39, 12) et nomina propria. His igitur omissis numerus omnium

<sup>1) »</sup>Tatianus des Apologet« (Halle 1837) p. 73: »Die merkwürdige Diktion der Apologie bietet das Bild eines Mannes, der mit einer gezwissen saloppen Schreibweise kokettiert, der ein Bettlerkleid über ein reich gesticktes Gewand geworfen und nicht verhindern kann, dass zwischen den Fetzen der Schimmer durchbricht.» 2) »Tatians Nachzrichten über Kunstwerke«, Rhein. Mus. 42, p. 516: »auch darin sekunzdiert Tatian andern Jüngern der Sophistik, dass er seltene Worte liebt und selbst neue Wörter bildet«. 3) praef. p. XXXIV sq. 4) p. 27. 273. 5) p. 28. 6) p. 29.

vocabulorum est 1690. Ex his neglegenda sunt illa vocabula, quae omnibus temporibus usurpabantur a scriptoribus Graecis (1367). Restant vocabula 323, de quibus accuratius sit disputandum.

- A. Invenimus haec ὅπαξ λεγόμενα:
- 1. ἀβδηφολόγος abderiloquus 18, 14. Otto XXXIV.
- 2. ἀερόφοιτος aërivagus 21, 25. Vox invenitur tantum adiective Aristoph. Ran. 1292; Orph. Argon. 47. Substantive unus Tatianus vocem posuisse videtur. Schwartz 62.
- 3. ἀνάθεσις: τῶν βιβλίων αξ ἀναθέσεις 27, 21 argumenta librorum; cf. »Aufstellungen«. Maranus in versione Latina pertractationes dicit. Quam notionem re vera vox habere videtur, praesertim cum exstet semel ἀνατίθεμαι explano in NTo (Gal. 2, 2). Puech 141 ¹.
- 4. άρπαστής latro 11, 19. Nusquam alium locum inveni quo exstet vox.
- 5. γλωσσομανία linguae furor 4, 10. Comparanda sunt γλωσσαργία, δοξομανία vocabula similiter formata. Otto XXXIV; Schwartz 68.
- 6. ἐπίμοχθος patiens 10, 1. Schwartz 77 »exemplum huius usus non inveni«. Reliquis locis (LXX Sap. 15, 7; Appian. histor. Rom. ed. Mendelssohn [Lips. 1879] I p. 257) laboriosum significat.
- 7. θεατροποπέομαι plausum quaero 21, 13. Otto XXXIV; Schwartz 78. In orac. Sibyll. V 142 Geffcken activum θεατροποπέω invenitur.
  - 8. καταβοθοόω deicio 35, 27. Otto XXXIV.
- 9. πορακόφωνος qui corvo similem vocem habet 16, 10. Otto XXXIV; Schwartz 82.
  - 10. ληστοτροφέω latrones alo 25, 28. Otto XXXIV.
- 11. of oizot = of oizetot 1, 19; 31, 12. Recte dicit Schwartz 86 Tatianum solum hunc usum habere videri.
- 12. ξητολογία verba facta e rhetorica ratione 41, 9. Puech 30; Schwartz 96; Otto XXXIV.

13. στιχοποιός versificator 26, 13. Pape vocem affert interrogationis signo apposito nesciens quonam loco exstet. Neque ego quidem reliquis in lexicis locum inveni. Sed vocem in meliore, ut ita dicam, hodierno Graecorum serz mone usitatam esse Thumb me monuit. Comparanda est vox Plutarchi στιχοποιία (I, 1, 45 B ed. Wyttenbach).

14. ωμοβορία crudum edere 2, 20. Otto XXXIV.

De vocabulo ἔντυφος quod falso Otto nominat ἄπαξ λεγόμενον infra agam; cf. B, c, 6. ἐνάμαρτος peccatorius 22,7 (τὸ ἐνάμαρτον »Sündhaftigkeit«) ἄπαξ λεγόμενον non est. Nam eandem significationem vox habet aliis quoque locis quos Stephanus collegit. Schwartz 76; Otto XXXIV; Puech 30.

B.  $Koiv \tilde{\eta} \in Vocabulorum$  numerus est 271. Ascribo quae sunt digna commemoratione.

a) Perpauca propria sunt dialecti Ionicae et posterioris graecitatis. De talibus verbis disseruit Thumb, gr. Spr. 209 sqq.

1. ἀπογίνομαι pereo 6,18. Apud Iones (cf. Thuc. 2, 34) mortem significat. Atque similem notionem hoc loco invenimus, ubi γίνεσθαι et ἀπογίνεσθαι usurpatur de rebus quae identidem nascuntur atque denuo pereunt. Schwartz 66.

2. δηλητήριον deletile, venenum 19, 28; 22, 6. Dicit Schwartz 71: »vox Ionica ut omnes quae a δηλεῖν derizvantur«. Exstat quoque apud Plutarchum, Iosephum alioszque posterioris graecitatis.

3. θοησκεία cultus, veneratio 17, 28; 29, 27, quod vocas bulum Ionicum primitus est et postea omnino vulgare

factum est. Thumb, gr. Spr. 214.

4. καθά velut 1, 16. Quae vox primitus Ionica erat, deinde κοινῆς propria, et laudatur a Phrynicho (Ruthers ford) 495: καὶ τὸ καθὰ δόκιμον. Sed tantum apud Xenosphontem, Polybium, in NTo, in inscriptionibus aliisque scriptis posterioris graecitatis exstat. (Helbing, Präspositionen 97.)

5. μεταρσιόω in altum tollo 17, 21. Vox omnibus temporibus perrara est. Legitur apud Herodotum, Tatianum, Eustathium. Adiectivum μετάρσιος poeticum est (Kreling 45; Schmid II 202; IV 315) et Ionicum. Wackernagel 12.

6. δμοφωνέω eadem lingua utor 2, 3. Vox invenitur apud Herodotum, postea in κοινῆς scriptis velut apud Dionem

Cassium scholiastasque.

7. προσεχής attentus 21, 2. Vox primitus Ionica

(Schmid IV 260), deinde κοινης propria erat.

8. σποςπίζω dissipo 30, 21. Dicit Phrynichus (Ruthers ford) 295: σποςπίζεται Έπαταῖος μὲν τοῦτο λέγει Ἰων ἄν, δ ᾿Αττιπὸς δὲ σπεδάννυται φασί. Re vera haec vox derivata e sermone Ionico usurpatur a ποινῆς scriptoribus. Hodie quoque Graeci dicunt σποςπίζω (Thumb, gr. Spr. 210).

9./10. Addo denique hoc loco voces ἀνθοωπος αγία 26, 4; 27, 12; 35, 23 et κρεως αγία 26, 3. Derivatae enim sunt a verbis Ionicis ἀνθοωπος αγέω et κρεως αγέω (Thumb,

gr. Spr. 213).

b) Multo saepius exstant vocabula propria et poestarum antiquorum et noiv  $\tilde{\eta} \varsigma$  scriptorum. Plurima eiusmodi vocabula sermoni Ionico primitus attribuenda esse docuit Thumb, gr. Spr. 219 sqq. Singula eiusmodi vocabula etiam in prosae recentioris scriptis fortasse obtinent poeticum colorem germanum.

Apud Tatianum legimus haec:

1. ἀμάρα cloaca 4, 2: ἐν ἀμάραις τε καὶ σκώληξι καὶ ἀρρητουργοῖς καταγινόμενος. Vox invenitur apud Homerum et poetas recentiores (Callim., Theocr.), aquae ductum vel meatum vel fossam significans; hoc loco cloacae notionem habere videtur (cf. Hesych. ἀμάρευμα · ἀθροίσματα βορβόρου et vox neograeca ἀμάρα = cloaca). Vermes et stercus coniuncta legimus etiam Maccab. I, 2, 62: καὶ ἀπὸ λόγων ἀνδρὸς ἀμαρτωλοῦ μὴ φοβηθῆτε, ὅτι ἡ δόξα αὐτοῦ εἰς κοπρίαν καὶ εἰς σκώληκας. Itaque Schwartzium iniuria vocem coruptam putare neque recte ἀράχναις conicere crediderim.

- 2. αμήτως matre orbatus 9, 8. (Trag. NT.) Semel legitur apud Atticos, Plat. Conv. 180 D, qui locus poeticam dictionem reddit.
- 3. ἀναθοώσκω subsilio 8, 27. (Hom. Herod. Plut. Clem. Al.)
- 4. ἀνδροπτασία homicidium 29, 30. (Hom. Trag. Hes. Euseb. script. eccl.)
  - 5. ανθοωποκτόνος homicida 9, 2. (Eurip. NT.)
  - 6. ἀνωνόμαστος innominabilis 5,13. (Eurip. script. eccl.)
- 7. ἀποκαφτεφέω cibo me abstineo 3, 3. Vox legitur apud Hippocratem et in titulo ἐΑποκαφτεφῶν quem Philemo et Antiphanes comoediis inscripserunt. Postea vox κοινῆς in scriptis saepius legitur. (Plut. Dio. Cass.)
- 8. ἀπόκουφος reconditus 30, 21. Vocem primitus poesticam et Ionicam fuisse docet Naegeli 25. Exstat apud Euripidem, Xenophontem, multos scriptores ecclesiasticos.
- 9. ἀποστυγέω odi, reformido 22, 3. Qua de voce idem dicendum est quod de ἀπόκουφος (nr. 8). Exstat apud tragicos, Herodotum, semel in NTo. (Ro. 12, 9.) Naesgeli 25.
- 10. ἀρνεομαι abnego 4, 27. Vox est poetica (Hom. Trag.), Ionica (Thuc. Herod.), vulgaris κοινῆς propria. (NT. script. eccles.) Naegeli 23.
- 11. ἀρχῆθεν ab initio 14, 26. Vocem poeticam esse dicit Phrynichus (Rutherford) 176: ἀρχῆθεν ποιηταὶ λέγονσι, τῶν δὲ καταλογάδην δοκίμων οὐδεὶς, ἀλλ' ἔξ ἀρχῆς. Similiter legimus apud scriptorem anonymum (Bekker, anecdota Graeca I [Berol. 1814] 450): ἀρχῆθεν οὐκ ἔστι παρὰ τοῖς ἀντικοῖς πλὴν παρ' Αἰσχύλφ, παρ' Ἡροδότφ δὲ ἔστι καὶ τοῖς Ἰωσιν. Lobeck (in Phrynichi editione [Lips. 1820] 93) recte addit ἀρχῆθεν, βυσσόθεν, πεδόθεν, οὐρανόθεν in pedestrem sermonem Atticum non transfluxisse. Vox quamquam non obvia in NTo multis aliis

κοινῆς scriptoribus usitata erat. (Plut. Pol. Sext. Emp.) Kreling 11; Schmid I 149. 322; IV 674.

- 12. βαρεομαι gravor 25, 16. Vox est primitus poetica (Hom.), postea κοινῆς propria. Exstat apud Iosephum, NTi scriptores aliosque. Ex papyris affero Oxyrh. I, 126, 8; Thumb, gr. Spr. 217; Naegeli 26.
- 13. βλεπω video 8, 12; 17, 25; 35, 22. Schmid IV 281 recte dicit: »vorwiegend poetisches (Pind. Tr. Com. Xen.), dann in die Κοινή (LXX. NT.) übergegangenes Wort«.
  - 14. βρέφη liberi 30, 17. (Hom. Pind. NT.)
- 15. βορά pabulum 18, 18; 23, 14. Legitur apud Herodotum et Tragicos, deinde multis κοινῆς locis. Schmid IV 282.
- 16. γένειον barba 20, 30. Legitur nusquam in NTo, sed persaepe apud alios κοινῆς scriptores. Primitus vox poetica est. Schmid IV 283.
- 17. ἀπὸ γλώντης 13, 31. Schwartz 68 simili loco Aeschyli allato (Agam. 813) dicit: »nescio unde hunc flos sculum Tatianus arripuerit«. Sed haec dictio postea vuls garis facta est. Multos locos collegit Sophocles. (cf. supra p. 40.)
- 18. δαδουχέω facem teneo 29, 2. (Eurip. Lucian. script. eccl.)
- 19. δηλαδή scilicet 24, 10. (Trag. Herod. inscript. recent.) Schmid I 184; II 305.
- 20. διαπούσιος alta voce utens 26, 29. (Hom. Trag. Pind. script. eccl.) Otto XXXV.
- 21. διφνής duplicem naturam habens 40, 15. (Soph. Herod. Diod. Sic.) Schmid III 192; IV 287.
- 22. ἐγκυρεω incido 36, 27. (Hom. Hes. Pind. Herod. Hippocr. Polyb. Dion. Hal.) Kreling 21.
- 23. ἐκτελέω perficio 7, 15. (Hom. Hes. Pind. NT. LXX. Pol. papyr.) Schmid II 195.

- 24. ξοπετός serpens 9, 25. (Hom. Tag. Pind. NT. LXX.) Schmid I 330.
- 25. κραδαίνω quatio 18, 10. (Hom. Trag. Theophr. Plut. Ioseph. Philo.) Schmid I 335; IV 311.
- 26. λύθου sanguis, caedes 9, 2; 29, 29. (Hom. Anthol. Marc. Aur. Galen.) Schmid I 337; IV 314.
- 27. μαγεύω magus sum 1, 7. (Trag. NT. Plut.) Schmid IV 304.
- 28. μετάνοια animi commutatio, poenitentia 17, 2. 6. (Batrachom. 70 script. eccl.) Schmid I 338.
- 29. μύδοος materia ardens 29, 8. (Trag. Herod. Diog. L.) Schmid I 338.
- 30. ναντίλλομαι nauta sum 9, 9; 11, 28. (Hom. Trag. Herod. Porphyr. Philostr.) Schmid I 339; II 202.
- 31. νήπιος infans 30, 17. (Hom. Trag. Pind. LXX. NT. Pol.) Schmid I 339.
- 32. ξενοπτον εω hospites interficio 3, 25. (Eurip. Herod. Diod. Sic. Lucian.) Schmid I 340.
- 33. δδηγέω duco 14, 24. (Trag. LXX. NT.) Thumb, gr. Spr. 218.
- 34. olimiotos miserrimus 19, 21. (Hom. Lucian. script. eccl.)
- 35. παρασύρω rapio, inflammo 4, 12. (Hom. Pol. script. eccl.) Schmid I 342; Kreling 53.
- 36. πενθος aegritudo 10, 11. (Hom. Hes. Trag. Plut. LXX. NT.)
- 37. περινοέω τι cogito de aliqua re 30, 4. (Aristoph. Plut. Sext. Emp. schol.) Schmid IV 324.
- 38. πολύχουσος auro abundans 11, 20. (Hom. Trag. Strab. Philostr.) Schmid I 343; IV 326.
- 39. πόρπη fibula 9, 7. (Hom. Trag. LXX. Ioseph.) Schmid I 344.
- 40. προγενής antiquior 42, 2. (Hom. Trag. Pol.) Schmid IV 326; Kreling 54.

- 41. πρωτόγονος primo natus 7, 25. 31. (Hom. Trag. Philo. Plut. Paus. script. eccl.)
- 42. πτῆσις volatus avium 1, 6; 21, 25. (Trag. Theophr. Plut. Lucian.) Schmid I 345; IV 327.
- 43. σκήνωμα domicilium 16, 24. (Trag. Xen. Paus. Plut. NT.)
- 44. σχώληξ vermis 4, 3. (Hom. LXX. NT.) Schmid I 346.
- 45. σταγών gutta 8, 27. (Trag. Anth. Sext. Emp.) Schmid I 346; IV 330.
- 46. συνάμα simul una 18, 1. (A. P. Theocr. Sext. Emp.) Schmid I 347.
- 47. τέθηπα admiror 26, 13. (Hom. Herod. Pind. Plut.) Otto XXXV; Schmid I 348.
- 48. τερπωλή delectatio 8, 10. (Hom. Trag. Pol. script. eccl.) Otto XXXV; Schmid IV 677.
- 49. τῦφος stulta arrogantia 1, 17. (Anth. Pol. script. eccl.) Schmid I 153. 317; Schwartz 100.
- 50. φοξός homo acuto capite 33, 26. (Hom. Hippocr. Clem. Al.) Schmid I 351.
- 51. φορβάς qui pascitur 29, 24. (Trag. Ioseph. script. eccl.) Schmid IV 335.
- 52. χλεύη ludibrium 30, 28. (Hom. Clem. Al.) Schmid I 352.
- 53. ψαύω tango 28, 14. (Hom. Trag. Pol. script. eccl.) Kreling 66; Schmid IV 337.
- 54. ψευδολόγος falsiloquus 25, 14; 36, 7. (A. P. Aristoph. Ştrab. Pol. NT.)

De vocibus omnibus temporibus tantum apud poetas obviis cf. D.

c) Nonnullas voces quae tantum κοινῆς scriptoribus usitatae erant primo ab apologeta adhibitas invenis

mus. Sed fortasse casu illa vocabula non inveniuntur ante Tatianum.

- 1. απότμησις desectio 8, 22.
- 2. ἀστροθεσία siderum collocatio 8, 5; 9, 29.
- 3. γοαολογία nugae aniles 4, 6. Otto XXXIV.
- 4. ἐκφώνημα narratio 25, 13; 34, 23.
- 5. ἐμβακχεύω τινί furo vel bacchor in aliquo vel aliquem 17, 20.
- 6. ἔντυφος plenus inanis superbiae 4, 10. Falso Otto XXXIV vocem ἄπαξ λεγομένην esse putat. Invenitur apud Asterium (patrol. Graec. XL, 257 D).
  - 7. ἐξάρτημα amuletum quod homini adhaeret 18, 24.
  - 8. θνητότης mortalitas 23, 2. Otto XXXIV.
  - 9. κατασκευαστής procreator 5, 3.
  - 10. κοροκόσμιον puellae mundus 9, 7. Otto XXXIV.
  - 11. κυνογαμία canis nuptiae 4, 9.
  - 12. σχηματουργία figuratio 10, 22. Otto XXXIV.
  - 13. χαλκουργέω ex aere fingo 34, 8; 35, 5.
- 14./15. Hoc loco addo ἀνθρωποποιός qui homines fingit 11, 16 et ἀριστοτελικῶς secundum Aristotelis modum 2, 26. Quae vocabula utrum Lucianus an Tatianus prior ade hibuerit enucleare difficile est 1).
- d) Enumero denique ea vocabula quae represhenduntur a lexicographis atticistis. Sed omitto, quia nobis nullius momenti sunt, eas voces, quas illi falso xovvõç tantum proprias esse dixerunt.
- 1. ἀνθρώπινος humanus 4, 25. 26; 21, 9; 33, 5. Dicit Moeris 19: ἀνθρωπεία φύσει ἀντικῶς ὡς Θουκυδίδης,

<sup>1)</sup> ἐσοδύναμος aequipollens 6, 13 exstat etiam apud Galenum Tatiani fere aequalem (Instit. log. p. 21, 1 K.) et apud Alexandrum Aphros disiensem (in Top. p. 567, 26 W.); accedit quod ἐσοδυναμεῖν verbum ab ἐσοδύναμος derivatum iam apud Polybium invenitur.

ανθοωπίνη Έλληνικῶς. Quamquam ἀνθοώπινος legitur apud Platonem, tamen dubitari non potest, quin recte dixerit Pierson ἀνθοώπειος habere maiorem notam antiquitatis. Scriptores NTi tantum ἀνθοώπινος dicunt neque Sophoscles addit locum quo exstet ἀνθοώπειος. Similiter dicit Thomas Magister 68: ἀνθοωπεία φύσις, οὖκ ἀνθοωπίνη. Schmid IV 129.

- 2. ἀποτάσσομαι valedico 2, 9. Qua de voce cf. p. 34.
- 3.  $\alpha \varrho \chi \tilde{\eta} \vartheta \varepsilon \nu$  ab initio 14, 26. cf. p. 91.
- 4. βασίλισσα regina 35, 6. Phrynichus (Rutherford) 306 dicit: βασίλισσα οὐδεὶς τῶν ἀρχαίων εἶπεν, ἀλλὰ βασίλεια ἢ βασίλίς. Moeris 71: βασίλειαν ᾿Αττιχῶς, βασίλισσαν Ἑλληνιχῶς. Vocem propriam esse κοινῆς inde a IV. a. Chr. n. saeculo ostendit Thumb, gr. Spr. 57. Invenitur apud omnes fere κοινῆς scriptores. Thumb, »Prinzipienfragen der Κοινή-Forschung« N. Jahrb. 17, 262.
- 5. καθώς ut 34, 27. Recte dicit Moeris 156: καθόνι Αντικώς, καθώς Έλληνικώς. Similiter disserit Phrynichus (Rutherford) 495. Re vera nullum locum in Atticorum libris reperimus quo καθώς exstet. Sed in κοινῆς scriptis velut in NTo non raro legitur (cf. Amherst pap. II 85, 25; 88, 23; 97, 10).
- 6. μεγιστᾶνες domini, megistanes 4,19 (cf. Tac. ann. 15,27). Dicit Phrynichus (Rutherford) 283: ήμεῖς δὲ οὖ μεγιστάνες ἐπόμενοι τοῖς ἀρχαίοις ἀνδράσιν, ἀλλὰ μέγα δυναμένους λέγομεν. Thumb, gr. Spr. 212; Puech 28.
- 7. ναός templum 3, 14; 16, 22; 39, 2. Quam vocem etiam in NTo obviam pro νεώς voce inde a saeculo a. Chr. n. IV. legi notum est. Dicit Moeris 195: νεώς ..., τὴν εὐθείαν ένικῶς καὶ οξυτόνως, Αντικῶς, ναὸς Έλληνικῶς. ναός propriam κοινῆς esse dicunt Wackernagel 10; Kretschmer, »Die Entstehung der Κοινή« 17; Thumb, gr. Spr. 57.

8. παραγίνομαι advenio 13, 25. Qua de notione in NTo quoque obvia dicit Moeris 363: φοιτῷ Διτικῶς, παραγίνεται Ἑλληνες. Recte dicit Witkowski 26 17: »ad exprimendam notionem adveniendi in aliquem locum, ubi vetustiores verba ἀφικνοῦμαι, ἔρχομαι, ἥκω sim. usurpant, sermo communis vulgo παραγίνομαι ponit.«

9. σχορπίζω dissipo 30, 21. cf. B, a, 8.

10. σκοτία tenebrae 14, 19. Thomas Magister (ed. Ritschl 1832) 333: δ σκότος καὶ τὸ σκότος τὸ δὲ σκοτία οὐκ ἐν χρήσει (scil. apud Atticos). Moeris 261: σκότος, οὐδετερως, ἀντικῶς, σκοτία Ἑλληνες. Recte. Nam σκότος quidem omnibus temporibus usurpabatur, sed σκοτία imprimis apud κοινῆς scriptores exstat. Addo Tatianum σκότος quoque habere 3, 17; 14, 16. 20.

11./12. σύγκρισις comparatio 31, 9 et συγκρίνω comparo 16, 19; 23, 7; 24, 16; 34, 19. Dicit Phrynichus (Ruthersford) 344: σύγκρισις Πλούταρχος ἐπέγραψε σύγγραμμά τι τῶν αὐτοῦ ,,σύγκρισις ᾿Αριστοφάνους καὶ Μενάνδρου" καὶ θαυμάζω πῶς φιλοσοφίας ἐπ' ἄκρον ἀφιγμένος καὶ σαφῶς εἰδως ὅ τι ποτέ ἐστιν ἡ σύγκρισις καὶ ὅ τι διάκρισις ἐχρήσατο ἀδοκίμω φωνῆ. ὁμοίως δὲ καὶ συνέκρινεν ἡμάρτηται. χρὴ οὖν ἀντεξετάζειν καὶ παραβάλλειν λέγειν. Quam vocem re vera propriam κοινῆς esse dicunt Lobeck (edid. Phryn. 278) et Wilk es. v. σύγκρισις.

13. φθορεύς stuprator 35, 5. Moeris 78: βιάσασθαι Αττικώς φθεῖραι Ελληνικώς et 287: φθορέα καὶ ἐφθαρμενην οὐδεὶς τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ τὸν βιασάμενον καὶ βεβιασμένην. φθορεὺς δὲ καὶ ἐφθαρμένη Ελληνικώς. Similia legimus apud Phrynichum (Rutherford) 144 et Thomam Magistrum 141. Quae verba recta esse iam Puech dixit 28.

Quae vocabula imprimis in Scriptura inveniuntur Schwartz in indice collegit cruce apposita. Quorum tria eligenda mihi esse videbantur, quia imprimis apud scriptores ecclesiasticos leguntur.

- 1. δωρολήπτης dona accipiens 11, 4.
- 2. θεοδίδαπτος a deo doctus 30, 11.
- 3. πρωτόπλαστος qui primus fictus est 22, 16.
- C. Accedo ad eam particulam vocabulorum, ex qua Tatianum etiam in verbis eligendis atticistarum praeceptis interdum aliquid tribuisse concludas. Adhibet enim voces quas laudant lexicographi atticissantes.
- 1. ἀντιλογία confutatio, contradictio 37, 13. Legimus apud Phrynichum (Rutherford) 326: ἀντίροησιν μη λέγε, ἀντιλογίαν δέ. Quia ἀντιλογία exstat apud Thuc., Plat., Demosth., Polyb., sed ἀντίροησις vox apud Tatianum non obvia tantum apud κοινῆς scriptores invenitur (Diod. Plut. Pol.), verisimile est Tatianum evitasse ἀντίροησις vocem κοινῆς propriam.
- 2. Idem dicendum est de βδελύττομαι verbo (detestor) 36, 2. 24. Dicit Phrynichus (Rutherford) 307: σικχαίνομαι τῷ ὄντι ναντίας ἄξιον τοὔνομα, ἀλλ' ἐρεῖς βδελύττομαι ὡς ᾿Αθηναῖος. Callimachus primus adhibet σικχαίνω. Quod verbum evitans Tatianus praefert βδελύττομαι vocem omnisbus temporibus usitatam.
- 3. γελοῖος ridiculus 10, 17. Phrynichus recte dicit (Rutherford) 307: γελάσιμον μὴ λεγε, ἀλλὰ γελοῖον. Re vera γελοῖος deest in κοινῆς scriptis. cf. Sophocles s. v.
- 4. διαχράομαι interficio 9, 20. Thomas Magister recte videtur dixisse 211: διαχρώμαι τὸν δεῖνα . . . . χρεῖττον η φονεύω. Neque ego quidem vocem hanc notionem habentem in κοινης scriptis inveni.
  - 5. ἐννεοττεύω nidum congero 21, 1. cf. p. 11. Puech 25.
- 6. καρατομία amputatio capitis 8, 25. Phrynichus (Rutherford) 427 dicit: κεφαλοτομεῖν ἀπόρριπτε τοὔνομα καὶ Θεόφραστον κεχρημένον αὐτῷ λέγε δὲ καρατομεῖν. Rutherford recte putat utramque vocem bene formatam esse, sed καρατομέω, καρατομία antiquiorem esse.
  - 7. μόγις vix 40, 3. Qua de voce cf. p. 29.

- 8. μυελός medulla 13, 6. Phrynichus (Rutherford) 364 dicit: δ πύελος διὰ τοῦ ε καὶ μυελὸς όπτεον. Re vera μύαλος nusquam legitur apud Atticos. Thumb, gr. Spr. 75.
  - 9. νεοσσός avicula 22, 13. Qua de voce cf. p. 11.
- 10. σχότος tenebrae 3, 17; 14, 16. 20. Qua de voce cf. p. 97.
- 11. τραγφδοποιός tragoediarum scriptor 3, 16; 9, 21. Moeris dicit 177: κωμφδοποιοὶ Αττικῶς, κωμφδιοποιοὶ Έλληνικῶς. Omnes κοινῆς scriptores adhibent voces τραγφδιογράφος, κωμφδιογράφος, τραγφδιοποιός, Plutarchus unus praebet formam κωμφδοποιία. Moeris ergo recte dixit.
- 12. φλήναφος garrulus 6, 24; absurdus (adiect.) 23, 19. Moeris dicit 283: φλήναφος Αντικώς, μωρολόγος Έλληνικώς. Re vera μωρολόγος tantum in κοινῆς scriptis invenitur. Tatianus solus adiective vocem adhibet. Puech 27 <sup>8</sup>; Schwartz 103.
- D. Utitur denique Tatianus multis vocibus, quas ex poetarum et antiquiorum et recentiorum dicatione sumptas esse manifestum est neque invenimus in communis prosae cottidianae scriptis.
  - 1. άβούνομαι glorior 24, 23.
  - 2. ἀερόφοιτος aërivagus, avis 21, 25.
- 3. ἀθύρω ludo 10, 7. Otto XXXV; Schmid III 179.
  - 4. ακερσεκόμης intonsus 23, 9.
  - 5. αμετροεπής loquax 29, 7; 33, 25.
  - 6. αμφιγνήεις utrimque claudus 9, 6.
- 7. βιότης vitae tempus 16, 3. Schwartz p. 68 dicit: »nisi apud poetas aetatis recentioris non inveni.«
  - 8. γναμπτός flexus 9, 7.
  - 9. εξλίπους flexipes 23, 10.
  - 10. ξκατηβόλος eminus iaculans 9, 20.
  - 11. Elis fibula tortuosa 9, 7. Schmid IV 290.
  - 12. ἔπαθλον praemium 25, 17. Schmid I 151.

- 13. ἐπιμαστίδιος lactans 35, 19.
- 14. ἐτεροήμερος alternis diebus vivens 11, 18.
- 15. θοινάομαι epulor 35, 20. Schmid III 202.
- 16. κάρη ξανθός flavus 11, 19.
- 17. λαουγγιάω gutture laboro, crocito 2, 12. Vox uno tantum loco legitur apud Agathiam (saec. VI.) A. P. XI 382 :

κεῖτο μὲν 'Αλκιμένης κεκακωμένος ἐκ πυρετοῖο, καὶ περὶ λαυκανίην βραγχά λαρυγγιόων.

Usitatius erat λαρυγγίζω. Schwartz 83 Tatianum Aristophanis locum (equ. 358) λαρυγγιῶ τοὺς ἡήτορας in lexico rhetorico allatum invenisse falsoque intellexisse coniecit.

- 18. μνηστής procus 42, 11.
- 19. οἶχομαι abii, mortuus sum 23, 14. Quae vox poetica semel legitur apud Platonem, bis apud Xenophontem exstat. Schmid II 203; IV 319.
  - 20. δμήγυρις grex 29, 1; 34, 26. Otto XXXV.
- 21. πεδάω vincio 10, 23. Semel exstat apud Platonem. Schmid I 342; IV 323.
  - 22. πλόκαμος gradus comae 10, 7. Schmid IV 325.
  - 23. πολυκοιρανία imperium multorum 15, 9.
  - 24. συμφράδμων consiliarius 21, 18.
  - 25. συμφύρδην promiscue 2, 8. Otto XXXV.
  - 26. χαμαιπετής humi cadens 22, 13.

Iuvat hic commemorare locum Luciani, aequalis Tatiani, qui ludificatur scriptores miscentes sermonem flosculis poeticis (πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν cap. 22). Magni momenti illum locum esse nobis iudicantibus de multorum κοινῆς scriptorum dictione bene explanavit Thumb »Prinzipienfragen der Κοινήε Forschung« N. Jahrb. 17, 261.

Priusquam concludam de copia verborum quae ex numeris et vocabulis congestis concludi possunt, tabellam suppono.

| Numerus omnium vocabi        | m est | 1690   | 0/0  |        |
|------------------------------|-------|--------|------|--------|
| Omnibus temporibus er        | 1367  | 80,9   |      |        |
| Reliquorum 323 vocabulorum   |       |        |      |        |
| Α. ἄπαξ λεγόμενα             | 14    | 0,7    |      |        |
| B. Κοινης propria            | 271   | 16,1   |      |        |
| a) Propria dialecti Ionicae  |       |        |      |        |
| et posterioris graecitatis   | 10    | 4,0    |      |        |
| b) Inveniuntur et apud       |       |        |      |        |
| poetas antiquos et κοινῆς    |       |        |      |        |
| scriptores                   | 54    | 19,7   |      |        |
| c) Tatianus primus usurpat   | 15    | 5,4    |      |        |
| d) Reprehenduntur a lexis    |       |        |      |        |
| cographisatticissantibus     | 13    | 4,7    |      |        |
| e) Alia κοινῆς vocabula      | 179   | 66,2   |      |        |
| _                            | 271   | 100,00 |      |        |
| C. Laudantur a lexicographis | 12    | 0,8    |      |        |
| D. Poetarum et antiquorum e  |       |        |      |        |
| vocabula                     |       |        | 26   | 1,5    |
|                              |       |        | 1690 | 100,00 |

Apparet igitur perrara esse verba quae atticistarum praecepta sequi videantur  $(0,8\,^0/_0)$  et poeticos flosculos  $(1,5\,^0/_0)$ . Apologeta atticistarum artis non ignarus ita ut alii illius temporis scriptores hic illic voces raras vel inusitatas fortasse ex lexicis atticistarum quasi ex occultis tenebris in lucem extrahere contendit, sed in universum in verborum quidem copia suae aetatis vocabula praefert  $(16,1\,^0/_0)$ . Eo magis memoria tenendum est, quod supra vidimus, in sonis, formis, syntaxi apologetam longe abesse a communi illius aetatis sermone, prope accedere ad  $\lambda \in \mathcal{E}_{iv}$  illam  $\mathcal{A}_{vvin}\hat{\eta}_{v}$ , cuius studium tamquam quaesitum et vanum cavillatur.

## Conspectus memorabilium.

|     | I. Latianus antiquas normas sequitur.                                                                  | p.     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Praefert 77 litteras                                                                                   | 9 sq.  |
|     | Dicit semper $\lambda\dot{\eta}\psi \rho \mu \varphi \iota$ , $\lambda\ddot{\eta}\psi \iota \varsigma$ | 13     |
|     | Adhibet genetivum ἀπολωλυίας, formas contractas νοῦν, νοῦ,                                             |        |
| ,   | accusativum βασιλέας, genetivum zoεω̄ν, accusativos Ἡραzλέα,                                           |        |
|     | ²Απόλλω, γρυσοῦς, ἐνθεᾶ                                                                                | 14 sq. |
| 4   | Usurpat permulta adiectiva duarum terminationum                                                        | 16 sq. |
|     | Evitat περισσός vocem significantem idem quod μάλλον vel                                               | 2004.  |
| ٠.  | πλείων                                                                                                 | 17     |
| 6   | Adhibet supra modum superlativum                                                                       | 18     |
|     | Non nisi cum gravitate quadam dicit $\dot{\epsilon}\gamma\dot{\omega}$ , $\sigma\dot{\nu}$ sim         |        |
|     | Evitat casus obliquos pronominis personalis cumulatos                                                  |        |
|     | Utitur tertia persona pronominis personalis                                                            |        |
|     | Evitat aŭrós vocis cumulatos casus obliquos                                                            |        |
|     | Non confundit pronomina reflexiva et personalia                                                        |        |
|     | Usurpat pronomina reflexiva ψμῶν αὐτῶν et σφίσιν αὐτοῖς.                                               |        |
|     | Non ponit els pro tis pronomine indefinito                                                             |        |
|     | Utitur adverbiis Θεσπιᾶσι, 'Αθήνησι, άλλαχῆ, δημοσία                                                   | 29     |
|     | Non ponit πάντοτε pro ἀεί                                                                              | 29     |
|     | Dicit μόγις, non μόλις                                                                                 |        |
|     | Usurpat accusativum dualis                                                                             |        |
|     | Semper fere evitat dictiones praepositionales adhibitas pro                                            |        |
|     | casibus simplicibus                                                                                    | 31 sq. |
| 19. | Usurpat persaepe genetivum partitivum et comparationis .                                               |        |
|     | Semper coniungit προσχυνέω c. acc                                                                      |        |
| 21. | Compluriens dativum habet pro ὑπό c. gen                                                               | 34     |
|     | Persaepe adhibet dativum instrumenti et modi                                                           |        |
|     | et accusativum modi et absolutum                                                                       |        |
|     | Evitat confusionem praepositionum ελς et έν, ἀπό et ὑπό,                                               |        |
|     | ύπέρ et περί                                                                                           |        |

|     |                                                                                    | p. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 25. | Adhibet πόρρω adverbium praepositionale                                            | 50 |
| 26. | Adverbiis praepositionalibus modice utitur                                         | 51 |
| 27. | Adhibet futurum perfecti                                                           | 54 |
| 28. | Evitat formam ἐγενήθην et πράζω                                                    | 55 |
| 29. | Usurpat ἐθέλω verbum                                                               | 55 |
| 30. | ἴσμεν dicit, non οἴθαμεν                                                           | 56 |
| 31. | εἶμι verbum saepe habet                                                            | 56 |
| 32. | Adhibet formas contractas χοῆσθαι et ζῆν                                           | 57 |
| 33. | Non confundit verba contracta in $-\alpha \omega$ et $-\epsilon \omega$ exeuntia . | 57 |
| 34. | Evitat formam $\epsilon \tilde{\ell} d\alpha$                                      | 58 |
| 35. | Saepe utitur optativo potentiali                                                   | 59 |
|     | Non confundit activum et medium                                                    | 59 |
|     | Accurate distinguit imperativum aoristi et praesentis                              | 62 |
| 38. | Non nisi uno loco ponit ελμί verbum coniunctum cum                                 |    |
|     | participio pro verbo finito simplici                                               | 63 |
|     | Secundum legem antiquam usurpat genetivum absolutum .                              | 65 |
| 40. | Evitat indicativum post $\mu \acute{\eta}$ particulam finalem et confusionem       |    |
|     | ἴνα et ὥστε vocabulorum ,                                                          | 67 |
| 41. | Evitat ὅτι et ώς voculis inducta enuntiata et praesert con-                        |    |
|     | structiones infinitivo formatas                                                    | 73 |
| 42. | Non confundit $\epsilon i$ et $\dot{\epsilon} \acute{\alpha} \nu$ particulas       | 75 |
| 43. | Evitat enuntiata finalia post verba imperandi similisque                           |    |
|     | notionis                                                                           | 78 |
| 44. | Non usurpat infinitivum finalem                                                    | 80 |
|     |                                                                                    |    |
|     | II. Tatianus recentioris graecitatis usum sequitur                                 |    |
| 1   | Semper scribit γίνομαι, γινώσκω                                                    | 13 |
|     | Evitat declinationem secundam quam vocant Atticam                                  | 14 |
|     | Usurpat δστέων formam non contractam                                               | 14 |
|     | πλέον scribit                                                                      | 17 |
|     | Non adhibet distinctiones subtiles antiquorum in utendo                            | 17 |
| ٦.  | articulo                                                                           | 20 |
| 6   | Pro prima et secunda persona pronominis reflexivi tertiam                          |    |
| 0.  | ponit                                                                              | 24 |
| 7   | Usurpat nominativum θάτερος                                                        | 27 |
|     | Adhibet κατά c. acc. pro genetivo                                                  | 42 |
|     | Usurpat formam ένεχεν, non ένεχα                                                   | 49 |
|     | et formas ίστάω, θεικνύω                                                           | 54 |
| 11  | ήμην, τεθειχώς                                                                     | 56 |
|     | . χράσθαι                                                                          |    |
| 13  | Adhibet —ωσαν imperativi terminationem                                             |    |
|     |                                                                                    |    |

|     |                                                                               |  |  | p. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|
| 14. | Confundit imperfectum et aoristum                                             |  |  | 62 |
| 15. | et perfectum et aoristum                                                      |  |  | 63 |
|     | αναξιοπαθέω cum infinitivo coniungit                                          |  |  |    |
|     | Praefert ενα, non ὅπως particulam finalem                                     |  |  |    |
|     | Non utitur optativo in sententiis finalibus .                                 |  |  |    |
|     | Ponit ος et οστις sine ulla differentia                                       |  |  |    |
|     | Infinitivum tantum habet post πρίν et ώς, ὥστε                                |  |  |    |
|     | Utitur xắv voce pro xaì (ắv)                                                  |  |  |    |
|     | Usurpat dictionem $\chi \omega \varrho i \varsigma \epsilon i \mu \dot{\eta}$ |  |  |    |
| 23. | et ἐσχύω c. inf                                                               |  |  | 79 |

# Conspectus locorum.

|     |    |  |    |  |  | p. | 1   |    |  |   |  |  |  | p. |
|-----|----|--|----|--|--|----|-----|----|--|---|--|--|--|----|
| 1,  | 2  |  |    |  |  | 30 | 26, | 24 |  |   |  |  |  | -  |
| 2,  | 5  |  |    |  |  | 69 | 26, | 25 |  |   |  |  |  | 17 |
| 4,  | 2  |  |    |  |  | 90 | 27, | 10 |  |   |  |  |  | 30 |
| 8,  | 19 |  |    |  |  | 22 | 27, | 00 |  |   |  |  |  | 21 |
| 10, | 7  |  |    |  |  | 40 | 29, |    |  |   |  |  |  | 38 |
| 11, | 13 |  |    |  |  | 21 | 29, | 16 |  |   |  |  |  | 24 |
| 13, | 3  |  |    |  |  | 45 | 29, | 25 |  |   |  |  |  | 66 |
| 15, | 26 |  |    |  |  | 33 | 31, | 6  |  |   |  |  |  | 15 |
| 16, | 3  |  |    |  |  | 28 | 32, | 5  |  |   |  |  |  | 18 |
| 16, | 22 |  | ı. |  |  | 75 | 37, | 23 |  | ٠ |  |  |  | 15 |
| 18, | 7  |  |    |  |  | 24 | 39, | 7  |  |   |  |  |  | 44 |
| 18, | 12 |  |    |  |  | 41 | 40, | 3  |  |   |  |  |  | 43 |
| 18, | 30 |  |    |  |  | 24 | 40, | 5  |  |   |  |  |  | 15 |
| 19, | 10 |  |    |  |  | 35 | 40, | 11 |  |   |  |  |  | 15 |
| 22, | 13 |  |    |  |  | 55 | 41, | 1  |  |   |  |  |  | 15 |
| 23, | 16 |  |    |  |  | 42 | 41, | 6  |  |   |  |  |  | 15 |
| 23, | 22 |  |    |  |  | 30 | 41, | 10 |  |   |  |  |  | 38 |
| 26, | 11 |  |    |  |  | 57 | 43, | 9  |  |   |  |  |  | 30 |
| 26, | 16 |  |    |  |  | 21 |     |    |  |   |  |  |  |    |

# Argumentum dissertationis.

|        |                          | p. |       |                              | p. |
|--------|--------------------------|----|-------|------------------------------|----|
| Praefa | itio                     | 5  |       | De genetivo                  | 31 |
| I.     | De sonis                 | 9  |       | De dativo                    | 33 |
|        | ττ, σσ                   | 9  |       | De accusativo                | 37 |
|        | ρρ, ρσ                   | 13 | VIII. | De praepositionibus .        | 39 |
|        | γίνομαι, γινώσχω - γί-   |    | IX.   | De verbo                     | 52 |
|        | γνομαι, γιγνώσκω         | 13 |       | De augmento                  | 52 |
|        | λήψομαι, λήψις - λήμ-    |    |       | De reduplicatione            | 53 |
|        | ψομαι, λημψις            | 13 |       | De verbis exeuntibus         |    |
|        | οὐδείς, μηδείς - ούθείς, |    |       | in $-\omega$ et $-\mu \iota$ | 53 |
|        | μηθείς                   | 13 |       | De verbis contractis .       | 57 |
| II.    | De declinationibus       | 14 |       | De terminationibus           | 58 |
| III.   | De adiectivis et nomis   |    |       | De modis                     | 58 |
|        | nibus numeralibus        | 16 |       | De generibus verbi           | 59 |
|        | De adiectivis            | 16 |       | De temporibus                | 62 |
|        | De nominibus numeras     |    |       | De adiectivis verbalibus     | 63 |
|        | libus                    | 18 |       | De participio                | 63 |
| IV.    | De articulo              | 19 | X.    | De enuntiatis secunda=       |    |
| V.     | De pronominibus          | 20 |       | riis                         | 66 |
|        | De pronomine personali   | 20 |       | De enuntiatis interroga=     |    |
|        | De αὐτός voce            | 22 |       | tivis indirectis             | 66 |
|        | De pronomine reflexivo   | 23 |       | De enuntiatis finalibus      | 67 |
|        | De pronomine posses»     |    |       | De enuntiatis causalibus     | 68 |
|        | sivo                     | 24 |       | De enuntiatis relativis.     | 68 |
|        | De pronomine indefi=     |    |       | De enuntiatis tempora=       |    |
|        | nito tìs, tì             | 25 |       | libus                        | 70 |
|        | De pronomine demon=      |    |       | De enuntiatis consecu-       |    |
|        | strativo                 | 26 |       | tivis                        | 71 |
|        | De vocibus ἕτερος, έκά-  |    |       | De enuntiatis concessivis    | 72 |
|        | τερος, αμφότεροι, αλλή-  |    |       | Enuntiata inducta par=       |    |
|        | λοις                     | 27 |       | ticulis ὅτι et ώς            | 73 |
| VI.    | De adverbiis             | 27 |       | De enuntiatis condicio=      |    |
| VII.   | De casibus               | 30 |       | nalibus                      | 74 |
|        | De accusativo dualis .   | 30 | XI.   | De infinitivo                | 77 |
|        | De vocativo              | 30 | XII.  | De negationibus              | 81 |
|        | De nominativo            | 31 | XIII. | De copia verborum .          | 86 |
|        |                          |    |       |                              |    |

## Corrigenda.

p. 22 v. 19 post voce pone: 1.

p. 51 v. 19 post adverbii adde: usus.

#### Vita.

Natus sum Carolus Ludovicus Heiler Borussus in oppido Nassoviae ad Rhenum sito quod Biebrich nominatur anni 1887 mensis Maii die XX. patre Ludovico matre Catharina e gente Stritter, quos adhuc in vivis esse valde gaudeo. Fidem confiteor evangelicam. Litterarum rudimentis imbutus in urbe natali tres annos frequentavi scholam quam vocant Realschule. Inde a tertia classe discipulus fui gymnasii Mattiacensis.

Mense Aprili 1905 praeditus maturitatis testimonio studiis me dedi antiquarum litterarum et historiae. Vere anni 1905 Heidelbergae civibus academicis adscriptus sum, vere sequentis anni Monacum, hieme Berolinum me contuli. Semenstri aestivo anni 1907 ad studia perficienda transmigravi, ad academiam Philippinam.

Doctrinam suam mecum communicaverunt viri doctissimi Heidelbergenses: Brandt, † Dieterich, v. Domaszewski, v. Duhn, Hampe,

v. Jagemann, Marcks, Rathgen, Schoell, Uhlig;

Monacenses: Crusius, † Furtwaengler, Iw. v. Mueller, Otto, Simons-feld, Vollmer;

Berolinenses: Immelmann, Lenz, Norden, Riehl, M. C. P. Schmidt, Schulze, Wentzel, v. Wilamowitz;

Marpurgenses: Birt, Cohen, Glagau, Kalbfleisch, Klebs, Maass, Natorp, Thumb, Wenck.

Hieme anni 1905 ad proseminarium philologorum Heidelbergense benigne aditum mihi praebuit Brandt. Seminario Monacensi interfui Iwano v. Mueller moderante et proseminario Berolinensi. Exercitatioznibus in seminario philologo Marpurgensi habitis per duo semenstria interfui Birtii, Kalbfleischii, Maassii benignitate. Per unum semenstre secretarius fui seminarii. Ut exercitationibus palaeographicis, historicis, paedagogicis, grammaticis interessem, concesserunt Simonsfeld Monazcensis, Klebs, Natorp, Thumb Marpurgenses.

Omnibus his magistris meis gratias ago semperque habebo debitas, praecipue autem gratus sum Kalbfleischio et Thumbio nunc Argentozatensi, quorum hic suscipiendi huius opusculi auctor fuerit, uterque in perficiendo opera et consilio me adiuverit.

Examen rigorosum habitum est anni 1907 mensis Iunii die XVI. – Usque ad diem promotionis partim Marpurgi, partim in urbe patria versatus sum, ut ad examen pro facultate docendi sustinendum me praepararem.

BS 2550 T2 A5452 Heiler, Karl Ludolf, 1887-De Tatiani apologetae dicendi genere. Marpurgi Cattorum, J.A. Koch, 1909. 104p. 22cm.

Inaug. Diss. - Marburg. Bibliography: p. 7-8.

1. Tatianus, 2d cent. I. Title.

229921

CCSC/mmb

